



RARE BOOK ROOM





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign



## ICONOLOGIA

OVERO

## DESCRITTIONE

DELL'IMAGINI VNIVERSALI CAVATE DALL'ANTICHITA ET DA ALTRI LVOGHI

Da Cesare Ripa Perugino.

## OPERA NON MENO VTILE;

che necessaria à Poeti, Pittori, & Scultori, per rappresentare le uirtù, uitij, assetti, & passioni humane.



ll igner

Vannucci.

IN ROMA.

Per gli Heredi di Gio. Gigliotti.

M. D. XCIII.

Con Privilegio . Et con Licenza de' Superiori.

# ICGNOTOLE

DATES TO A GIVE A STATE TO A STATE OF A STATE A STATE OF A STATE O

L Charles and Pennying.

OPERA NON MEKO VTICE,

eksnecekârick Poeci z Pictoriz Eeskulvoizher ranne Leinger le pirth dulij alkeitij. Legalkogi Haesanez

the property of the state of th

FOR THE DE DE DE DE DE DE

ALL'ILL. ETREV. SIG. ET PADRON MIO

IL SIG. CARD.

## ANTON MARIA SALVIATI.

## Ken en k

VESTO Libro delle Figure uniuersali da me poste insieme, e cauate da molti antichi, es approuati Scrittori, si come è nato dall'honesto otio, che m'è stato concesso da che io

fono à seruitij di U.S. Illustriß. così à niuna persona più debitamente potea dedicarsi, che à Lei; si per rispetto mio, che, hauendole dedicato me stesso, era conueniente le dedicassi le cose mie ancora; si an che, perche, essendo in questa Opera raccolte le Figure ditutte le Virtù, & breuemente dichiarate in quel migliore modo, che per me si è potuto; conosceranno i Lettori, che la Figura, & descrittione della Carità, Liberalità, Magnanimità, Giustitia, e Prudenza, & altre, che per commune senten a

sono quelli, che risplendono nella persona di V. S. filustriss. come cose sue, à lei douersi indrizzare, si come io fò con humilissimo affetto. Ma, perche frà le molteui è anche inserta la Figura della Fedeltà, prego U.S. Illustriss. à tener per certo, che io non meno l'habbia scolpita nel core uerso'l suo servitio, di quel che sia stata descrittà da me in queste carte; che, se non per altro, almeno per esser dono d'un suo servidore, dour à esser se accetto; e non solo loil Libro, ma la persona mia ancora si degnerà (co me la supplico) à tener sempre in sua gratia, e protettione. Con che baciandole con ogni maggiore riverenza le mani, prego'l Signore Dioper la sua con tinova selicità.

In Roma. Il di primo di Gennaio. M. D.-XCHI.

## 7 Di V. L. Illustris, & Reverendis.

per vispesto nelo , che, h un ariole dedicato me si sua cra coraensente le dedicas i l'eose mie ancoras un cles probes senda in suella Openar recelles una

ejust moj žare zavizarije moji epetutes ceneleoz ramoš Lzzvenizeketa viezvazes doslevivione deliz Canta Kaben elecaz Zingmanista Stuficiaz

Humilis. & Denotifs. Seruitore.

Cefare Ripa

## TROEMIO

## à Lettori.

E Imagini fatte per fignificare una diuerfa co fa da quella, che si uede con l'occhio, non hanno altra più certa, ne più uniuerfal regola, che l'imitatione delle memorie, che si trouano ne' Libri, nelle Medaglie, e ne' Marmi intagliate per industria de' Latini, & Greci, ò di quei più antichi, che surono in-

uentori di questo arteficio. Però communemente pare, che, chi si affatica fuori di questa imitatione, erri, ò per ignoranza, ò per troppo presumere; le quali due macchie sono molto abhorrite da quelli, che attendono con le proprie fariche all'acquisto di qualche lode. Per fuggire adunque il sospetto di questa colpa, hò giudicato buona cosa, (hauedo io uolu to di tutte queste Imagini fare un fascio maggiore di quello, che si poteua raccorre dalle osseruationi delle cose più antiche, & però bisognando fingerne molte, & molte prenderne delle moderne, dichiarando uerisimilmente ciascuna) trattare alcune cose intorno al modo di formare, & dichiarare i concetti simbolici nel principio di quest'Opera, la quale forfe con troppa diligenza da molti amici si sollecita, & si aspetta da chi sono io in principal obligo di cotentare. Lasciando dunque da parte quell'Imagine, della quale si serue l'Oratore, & della quale tratta Aristotele nel terzo libro della sua Retorica, dirò folo di quella, che appartiene à' Dipintori, ò uero à quelli, che per mezzo di colori, ò di altra cosa uisibile possono rappresentare qualche cosa differente da essa, & hà conformità con l'altra; perche, come questa persuade molte uolte per mezzo dell'occhio, così quella per mezzo delle parole muone la nolontà; & perche questa guarda le metafore delle cose, che stanno fuori dell'huomo, & quelle, che con esso sono congiunte, & che si dicono essentiali. Nel pri-

mo mo-

mo modo furono trattate da molti antichi, fingendo le imagini delle Deità, le quali non sono altro, che ueli, ò uestimen ti da tenere ricoperta quella parte di Filosofia, che riguarda la generatione, & la corrottione delle cose naturali, ò la dispositione de' Cieli, à l'influenza delle Stelle, à la fermezza della Terra, ò altre fimili cose, le quali con un lungo studio ritrouarono per auanzare in questa cognitione la Plebe, & acciò che non egualmente i dotti, & gl'ignoranti potessero intendere, & penetrare le cagioni delle cose, se le andauano copertamente communicando frà se stessi, & copertamente ancora per mezzo di queste imagini le lasciauano à Posteri, che doueuano à gli altri essere superiori di dignità, & di sapienza. Di quì è nata la gran moltitudine delle fauo le de gli antichi Scrittori, le quali hanno l'utile della scienza per li dotti, & il dolce delle curiofe narrationi per gli igno ranti. Però molti ancora de gli huomini di gran conto hanno stimato loro degna fatica, lo spiegare quelle cose, che trouauano in queste fauole occoltate, lasciandoci scritto, che per la imagine di Saturno, intendeuano il Tempo, il quale à gli anni, à'mesi, & à'giorni dà, & toglie l'essere, come esso diuoraua quei medesimi Fanciulli, che erano suoi figliuoli; & per quella di Gioue fulminante, la parte del Cielo più pura, donde uengono quasi tutti gli esfetti Meteorologici. Per la imagine ancora di Venere di estrema bellezza, l'appetito della materia prima, come dicono i Filosofi, al la forma, che gli dà il compimento. Et che quelli, che credeuano il Mondo essere corpo mobile, & ogni cosa succedere per il predominio delle Stelle, (secondo che racconta nel Pimandro Mercurio Trismegisto) finsero Argo pastore, che con molti occhi da tutte le bande riguardasse, & Pan dio bo scareccio nel modo, che lo descriuono, significandoci con le due corna della testa, il Sole, & la Luna con la faccia rubiconda, la regione del fuoco, il cielo stellato, con la pelle di molte macchie dipinta; l'armonia di esso con la Sampogna; l'uno co'l Lituo, & le Selue, & le Fiere con l'ispidezza delle

gam-

gambe Caprine. Questo istesso mostrarono in Giunone, sospesa in aria dalla mano di Gioue, come disse Homero, & in infinite altre Imagini, le quali hanno già ripieni molti Volumi,& stancati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina, & di fapienza. Il fecondo modo delle imagini abbraccia quelle cose, che sono nell'huomo medesimo, ò che hanno gran uicinanza con esso, come i concetti, & gli habiti, che da' concetti ne nascono, con la frequenza di molte attioni particolari; & Concetto dimandiamo senza più sottile inuestigatione tutto quello, che può essere significato con le parole; il qual tutto uiene commodamente in due parti diuiso; l'una parte è, che afferma, ò nega qualche cofa cofa d'alcuno; l'altra, che nò. Con quella formano l'artificio loro quel li, che compongono l'Imprese, nelle quali con pochi corpi, & poche parole un fol concetto si accenna; & quelli ancora, che fanno gli Emblemi, oue maggior concetto, con più quan tità di parole, & di corpi, si manisesta. Con questa poi si forma l'arte dell'altre Imagini, le quali appartengono al nostro discorso, per la conformità, che hanno con le definitioni; le quali folo abbracciano le uirtù, & i uitij, ò tutte quelle cose, che hanno conuenienza con questi,ò con quelle, senza affer mare, ò negare alcuna cosa, & per essere ò sole prinationi, ò habiti puri si esprimono con la figura humana conuenientemente, percioche, si come l'huomo tutto è misura di tutte le cose, secondo la commune opinione de Filosofi, & d'Aristorele in particolare, quasi come la definitione è misura del definito, così medesimamente la forma accidentale, che apparisce esteriormente d'esso, può essere misura accidentale delle qualità definibili, qualunque si siano, ò dell'anima nostra fola, ò di tutto il coposto. Adunque uediamo, che Imagine non si può dimandare in proposito nostro quella, che non ha la forma dell' huomo; & che è imagine malamente di stinta, quando il corpo principale non fà in qualche modo l'ufficio, che fà nella definitione il suo genere.

Nel numero dell'altre cose da auuertire sono tutto le parti essenti essentiali della cosa istessa; & di queste sarà necessario guardar minutamente le dispositioni, & le qualità.

Dispositione nella testa sarà la positura alta, ò bassa, allegra, ò maninconica, & diuerse altre passioni, che si scoprono come in teatro nell'apparenza della faccia dell'huomo. Dourà ancora nelle braccia, nelle mani, nelle gambe, ne'piedi, nelle treccie, ne'uestiti, & in ogni altra cosa, notarsi la dispositione, ò uero positione distinta, & regolata, la quale cia scuno potrà da se medesimo facilmente conoscere, senza, che ne parliamo altramente.

Le qualità poi faranno, l'essere bianca, ò nera, proportionata, ò sproportionata, grassa, ò magra, giouane, ò uecchia, ò simili cose, che non facilmente si possano separare dalla cosa, nella quale sono sondate, auuertendo, che tutte queste parti facciano insieme un'armonia talmente concorde, che nel dichiararla renda sodisfattione il conoscere la conformità delle cose, & il buon giudicio di colui, che l'hà sapute ordinare insieme in modo, che ne resulti una cosa so-

la, ma perfetta, & dilettenole.

Tali sono quasi universalmente tutte quelle de gli antichi, & quelle ancora de'moderni, che non si gouernano à caso. Et, perche la Fisonomia, & i colori sono considerati da gli antichi, fi potrà ciascuno guidare in ciò conforme all' auttorità d'Aristotele, il quale si deue credere, secondo l'opinione de' Dotti, che sopplisca solo in ciò, come nel reito, à quel che molti ne dicono: & spesso lascieremo di dichiararli, bastando dire una, ò due uolte frà tante cose poste insieme quello, che, se fossero distinte, bisognerebbe manifestare in ciascuna. Et la definitione scritta se bene si fà di poche parole, & di poche parole par che debbia essere questa in pittura, ad imitatione di quella, non è però male l'osseruatione di molte cose proposte, acciò che ò dalle molte si possano eleggere le poche, che fanno più à proposito, ò tutte insieme facciano una compositione, che sia più fimile alla descrittione, che adropano gli Oratori, & i Poeti,

che

che alla propria definitione de' Dialettici. Il che forse tanto più conuenientemente uiene fatto, quanto nel resto per se stessa a Pittura più si consà con queste arti più facili, & più diletteuoli, che con quesla più occolta, & più dissicile. Chiara cosa è, che delle antiche se ne uedono, & dell'una, & dell' altra maniera molto belle, & molto giudiciosamen-

te composte.

Hora, uedendosi, che questa sorte d'Imagini si riduce facilmente alla fimilitudine della definitione, diremo, che di queste, come di quelle, quattro sono i capi, ò le cagioni principali, dalle quali si può pigliare l'ordine di formarle, & si dimandano con nomi usitati nelle scole, di Materia, Efficiente, Forma, & Fine, dalla diuersità de' quali capi nasce là diuersità, che tengono gli Auttori molte uolte in definire una medesima cosa, & la diuersità medesimamente di mol te lmagini fatte per fignificare una cosa sola. Il che ciascuno per se stesso potrà notare in queste istesse, che noi habbiamo da diuersi Antichi principalmentè raccolte, & tutte quattro adoprate insieme per mostrare una sola cosa, se bene si trouano in alcuni luoghi; con tutto ciò, douendosi hauer riguardo principalmente ad infegnare cofa occolta con modo non ordinario, per dilettare con l'ingegnosa inuentione, e lodeuole, farlo con una fola, per non generare oscurità, & fastidio in ordinare, spiegare, & mandare à memoriale molte.

Nelle cose adunque, nelle quali si possa dimostrare l'ultima disferenza, se alcuna se ne troua, questa sola basta per fare l'Imagine lodeuole, & di somma perfettione, in mancanza della quale, che è unita sempre con la cosa medesima, nè si discerne, si adoprano le generali, come sono queste, che poste insieme mostrano quello istesso, che conterrebbe essa sola. Dapoi, quando sappiamo per questa strada distintamente le qualità, le cagioni, le proprietà, & gliaccidenti d'una cosa dessinibile, acciò che se ne faccia l'Imagine, bisogna cercare la similitudine, come habbiamo detto,

nelle cose materiali, la quale terrà il luogo delle parole nella imagine, ò definitione de' Retori. Et la similitudine, che serua à questo proposito, dour à essere di quelle, che consistono nell'egual proportione, che hanno due cose distinte frà se stelle ad una sola diuersa da ambedue, pren dendosi quella, che è più chiara, per dichiaratione di quella, che è meno; come, se, per similitudine, da Fortezza si dipinge la Colonna, perche ne gli edificij sostiene tutti i sassi, & tutto l'edificio, che le stà sopra, senza muouersi, ò uacillare, dicendo, che tale è la fortezza nell' huomo per sostenere la grauezza di tutti i fastidij, & di tutte le difficoltà, che gli uengono addosso; & per similitudine della Retorica la Spada, & lo Scudo, perche, come con questi instromenti il soldato disende la nita propria, & offende l'altrui, così il Retore, & l' Oratore co' suoi argomenti, ouero entimemi, mantiene le cose fauoreuoli, & ribatte indietro le contrarie.

Serue ancora, oltre à questa, un'altra sorte di similitudine, che è, quando due cose distinte conuengono in una sola differente da esse: Come, se, per notare la magnanimità, prendessimo il Leone, nel quale essa in gran parte si scopre: il qual modo è meno lodeuole, ma più usato per la maggior facilità della inuentione, & della dichiaratione; & sono queste due sorti di similitudine il neruo ; & la forza della imagine ben formata; fenza le quali come essa non hà molta difficoltà, così rimane insipida, & sciocca via Ciò non è auuertito molto da alcuni moderni, i quali rappresentano gli effetti contingenti, per mostrare le essentiali qualità, come fanno, dipingendo per la Disperatione, uno, che si appicca per la gola; per l'Amicitia, due persone, che si abbracciano; ò simili cose di poco ingegno, & di pocalode. E' ben uero, come hò detto, che quelli accidenti, che seguitano necessariamente la cosa significata nell'Imagine, sarà lode, porli in alcuni luoghi distinti, & nudi,

di, come in particolare quelli, che appartengono alla Fisonomia, & all'habitudine del corpo, che danno indicio del predominio, che hanno le prime qualità nella compositione dell'huomo, le quali dispongono gli accidenti esteriori di esso, & lo inclinano alle dette passioni, ò à quelle, che hanno con esse conformità. Come, se, douendo dipingere la Maninconia, il Pensiero, la Penitenza, & altre simili, sarà ben fatto il Viso asciutto, macilento, le chiome rabbuffate, la barba inuolta, & le carni non molto giouenili; ma bella, lasciua; fresca, rubiconda, & ridente: & si dourà fare, il piacere, il diletto, l'allegrezza, & ogni altra cosa simile a queste: &, se bene tal cognitione non hà molto luogo nella numeratione de' simili, nondimeno è usata assai; & questa regola de gli accidenti, & de gli effetti già detti, non sempre seguiterà; come nel dipingere la Bellezza, la quale è una cosa fuori della comprensione de' predicabili. &, se bene nell'huomo è una proportione di linee, & di colori, non è per questo ben espressa la imagine, che sia souerchiamente bella, & proportionata; perche sarebbe un dichiarare idem per idem, ouero più tosto una cosa incognita con un'altra meno conosciuta, & quasi un uolere con una candela far nedere distintamente il Sole; & non haurebbe la similitudine, che è l'anima; nè potrebbe dilettare per non hauere uarietà in proposito di tanto momento: il che principalmente si guarda. Però noi l'habbiamo dipinta al suo luogo co'l capo fra le nuuole, & con altre conuenienti particolarità. Per hauere poi le similitudini atte, & conueneuoli in ogni proposito, è bene di auuertire quel che auuertiscono i Retori, cioè, che per le cose conoscibili, si cercano cose alte; per le lodabili, splendide; per le uituperabili, uili; per le commendabili, magnifiche. Dalle quali cose sentirà ciascuno germogliare tanta quantità di concetti nell' ingegno suo, se non è più che sterile, che per se stesso con una sola cosa; che

che si proponga, sarà bastante à dare gusto, & sodisfattione all'appetito di molti, & diuersi ingegni; dipingendone l'Ima

gine in diuerse maniere, & sempre bene.

Nè io oltre à questi auuertimenti; li quali si potrebbono ueramente spiegare con assai maggior diligenza, sò uederne quasi alcuno altro degno di scriuersi; per cognitione di queste Imagini, le quali sono un uero ammae stramento nato prima dall' abondanza della dottrina Egittiaca , come fà : testimonio Cornelio Tacito, poi ribellito, & acconcio con il tempo, come racconta Gio. Goropio ne' suoi Ieroglifici, talmente, che potremo questa cognitione assimigliarla ad una persona sapiente, ma uersata nelle solitudini, & nuda per molti anni, la quale, per andare doue è la conuersatione, fi riueste, acciò che gli altri, allettati dalla uaghezza esteriore del corpo, che è l'imagine, desiderino d'intédere minutamen te quelle qualità, che danno splendidezza all'anima, che è la cosa significata, & solo era mentre staua nelle solitudini ac carezzato da pochi stranieri. Et solo si legge, che Pitagora, per uero desiderio di sapienza, penetrasse in Egitto con grandissima fatica; oue apprese i segreti delle cose, che occoltauano in questi Enigmi; & però, tornatosene à casa, carico d'anni, & di sapienza, meritò, che dopò morte, della sua Casa si facesse un Tempio, consacrato à meriti del suo sapere. Trouasi ancora, che Platone gran parte della sua dottrina cauò fuora dalle sue segretezze, nelle quali an cora i santi Profeti l'ascosero. Et Christo, che su l'adempimento delle Profetie, occoltò gran parte de' secreti diuini fotto l'oscurità delle sue parabole.

Fù adunque la sapienza de gli Egittij come huomo horrido, & maluestito, adornato dal tempo per consiglio dell'esperienza; che mostraua esser male celar gl'indicij de'luoghi, ne' quali sono i Tesori, acciò che tutti assati-candosi, almeno quelli, che sono dalla Fortuna aiutati, arriuino per questo mezzo à qualche grado di selicità. Questo uestire suil comporre i corpi delle Imagini distin-

te di colori alle proportioni di molte uarietà, con belle attitudini, & con esquisita delicatura, & dell'arte, & delle cose istesse, dalle quali non è alcuno, che alla prima uista non si senta muouere un certo desiderio d'inuestigare, à che fine siano con tale dispositione, & ordini rappresentate. Questa curiosità uiene ancora accresciuta dal uedere i nomi delle cose sottoscritti all'istesse Imagini. Et mi par cosa da osseruarsi il sottoscrittere i nomi, eccetto quando deuono essere in forma di Enigma: perche senza la cognitione del nome non si può penetrare alla cognitione del la cosa significata, se non sono Imagini triuiali, che per l'uso alla prima uista da tutti ordinariamente si ricono-scono.

Et questo è, quanto mi è parso conueneuole scriuere per sodisfattione di quelli, che si compiaceranno delle nostre satiche. Nel che, come in tutto il resto dell'Opera, se l'ignoranza si tira addosso qualche biasimo, hauerò caro, che uen ga in parte sgrauata dalla diligenza, dalla quale principalmente hò aspettato lode; & hò tolto uolontieri il tempo a gli

occhi per darlo alla penna, acciò che, uenendo
l'Opera, Benigni Lettori, in mano uostra, io
conosca da qualche applauso del
le uostre Lingue,
di non
hauer perso il tempo
scriuendo.



ce declerated and the control of the

gnicken film In. en fr Inch 11

in a language of the control of the

## THE REPRESENTA

## DI CRISTOFORO LAVRO.

چاند



Istretta in carte di caduco inchiostro
Di uoi fama non sia, ma per l'immenso
Mondo si stenda oltre a le uie del senso,
RIPA gentil, da l'altro polo al nostro,

Precorra al corso d'Aquilone, e d'Ostro,
Quand'arde d'ira, e di dislegno accenso,
Tutto s'accordi uniuersal consenso,
E pregi, elodi il bello ingegno uostro;
Ciò si conuiene a uoi, che nel concorso
De' tumulti mondani, & oue inonda
Tutto quasi gran Mare il Mondo, e'l Cielo,
Filosofia si dolce, & si gioconda
Trouar sapeste; & con gentil discorso
De le tenebre sue squarciarne il uelo.



IL RIP 4 è lo Scrittor pregiato, e degno Del'Imagini illustri: ond alta imago Vedranno e l'Istro, e'l Nilo, e'l Gange, e'l Tago, D'eccelso, peregrin, purgato ingegno.





Dildesio, che uiua siamma accende
Di uera lode, a cui uirtute è l'esca,
Tanto in te, RIPA, l'alma gloria adesca,
Quanto la morte le memorie offende.

Da le tue carte il secol nostro apprende
Di uetusio saper memoria fresca,
Ch'i sensi, & l'alme nostre allaccia, e inuesca,
Malaccio è che diletta, e non ch'ossende.

Come in specchio gentil talhor s'insonde
Raggio del Sol, ch'à gli altri poi d'intorno,
Che ueder no'l poteano, si dissonde,
Splende la luce in te d'un nobil giorno,
Che si suiò per altrui colpa altronde,
Et con tal mezzo far douea ritorno.



R IP A, chi mira le pregiate carte
Vostre, e non prende entro al suo cor dolcezza
O'non è uiuo, ò le uirth disprezza,
O'in tutto è priuo di giuditio, & d'arte.
Voi del ben sar ogni più bella parte
Spicgando, e del contrario ogni bruttezza,
Tonete altrui nell' animo uaghezza,
Che questo segua, e quel lasci in disparte.
Veggonsi poi tutti gli humani affetti
Descritti con si raro, & bel disegno,
Che slupor, & diletto insieme porge.
O quanto sete d'ogni laude degno,
Toi che ne'uostri gratiosi detti
La uia di gir'al Ciel chiara si scorge.



Raschizzi, e punti, un Ciel sereno accenso
D'ardenti aspetti, o rimirar nel pieno
Grembo i uanti de l'Iri, o ne l'immenso
Flutto ondeggiar ad Anstrite il seno;
Veder d'Alpe, o di scogli, arido, e denso,
E di ridenti Fior uario'l terreno,
Tra scarpelli, e colori: o pra è del senso,
Si che'l discorso conon u'ha parte, o meno.
Ma d'aspetto inuisibile, immortale
Dar sembianza a le forme, impresa, e pondo,
D'ingegno è sol, ch'in insinito uale.
Onda a solcar, che non ha rina, o sondo,
Ma che' Cesar il se; Cesar, il quale
Mainon uolle tra primi esser secondo.



On lodi alte i Mortali

Ne' bei secoli andati,

Leuaro al Cielo i gran saggi Inventori

De le cose; e sacrati

Gli hebber tra i loro Dei chiari immortali,

A chi con dotti suoi degni Lauori,

Ha i simelacri di si gentili opre,

Dal prosondo d'oblio a RIP A alzati,

Altre lodi hor douransi, od altri honori?

Poscia che senza l'opre di sua mano

Trouati foran già, formati in uano.

# D'Accademico Intronato.

Esar, da la cui Ripa illustre altera
Tutti precipitar ueggio gli errori,
Che penne fecer mai, ferri, d colori
Dell imagini lor nell'ampia schiera;
Pensiero è in te, qual nel gran Cesar'era
Ond'è ragion, che de' Cesarei allori
Quella feconda R I P A un tronco honori,
Cui sia seconda eterna Primauera.
Giulio se di Pompeo drizzar l'imago,
Che nel soro giacea, quinci la sua
Erge ei per sempre, il dotto Tullio disse;
Etu, Cesar, ancor d'illustrar uago
L'alme Imagini altrui, farai la tua
Poggiar al Ciel. Questo il tuo T A R D O scrisse.



M Ittite permulfos Zephyrorum murmure colles Et nemora umbrofis densa cacuminibus Aspicite effigies, surgentis munera RIP AE, Viq barum dulci manat ab ore sonus.



Thadxi Donnole Hispellatis.

Anagramma.

Cafar Ripa
Par Cefari.
Par Cefari.
Cafaris dic quo modo nomen infert
Cafari Par, ne fera bella mouit?
Cafari Par, ne tenet ipse Regni
Frena potentist
Ille, sic, Victor resonauit armis,
Iste Picture superauit omnes
Dispari forma; sonat ergo Cesar
victor uterque.

## Eiusdem de Cognomine Auctoris.

Penniculo, quid miraris si Gurgitis undas Tot tot suscantes inscia mersit aqua? Non mirum certe, non est; evat undique Pontus, Et nulla errantes Ripa tenebat aquas; Ergo, ò Pictores, Ripe huic appellite, uestrum Penniculum scopulos Ripa cauere docet.

#### Eiusdem?

Inquite femper idem Pictores linquite flumen, (Hoc est forma una pingere femper idem) Et Ripam petite, (hoc est Ripe incumbite libro) Multiplici forma pingere Ripa docet.



## windly of theartf I bold

#### of the spring

14 11 12 13

Section of the sectio

หลัง โดย เมื่อสู่ใน ราย ราย การ การ การ การสู่เหตุ

เรมาระสารริเด็

## i. D. i Jaimengo Villa Mait

#### .moShiII

Tooks Trees Look Trees and the state of the

## TAVOLA

## DE' CAPI

## contenuti nella presente Opera.

## ACCOUNTY.

| ΑΑ                               | Aftutia 21.                                      | Configlio. 48.                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A Bendanza. 1. 2. 3.             | Auaritia. 21.22. 28.24.                          | Canflana 10 1 a                                        |
| Abodaza terrestre.2              | Audacia. 21.22.23.24.                            | Consuetudine. 299.                                     |
| Abondanza matitima. 2.           | Augurio bono. 25.                                | Constanza. 48, 143. Consuetudine. 299. Constrasto. 49. |
| Accidia. 3.                      | Augurio catriuo. 25.                             |                                                        |
| Acqua. 229,                      |                                                  |                                                        |
| Acquisto cattiuo. 19.            | Autunno 27.                                      |                                                        |
| Adolescenza. 20.                 | В                                                |                                                        |
| Adulatione. 4.                   | B Earitudine. 29. 30. 31. 32. 33. 34.            | Condoglio. 6.                                          |
| Aere. 129.                       | D 31. 12. 23. 24.                                | Correttione. 51.                                       |
| Aere. 229.<br>Affann o. 5. 6.    | Bellezza. 27.                                    | Corrottela ne'giudici. 5 2.                            |
| Affabilità. 6.                   | Bellezza feminile. 29.                           | Corte. 52.                                             |
| Affabilità. 6.<br>Agilità. 6.    | Benignità. 35.                                   | Correfia                                               |
| Agricoltura. 7.                  | Biafimo.                                         |                                                        |
| Allegtezza. 8. 148.              | Bontà. 36. Bugia. 36. 37.                        | Crapula. 54. 55.                                       |
| Allegrezza d'amore. 8.           | Bugia. 26. 27.                                   | Crudeltà. 55. 56.                                      |
| Amabilità. 6.                    | C ,                                              | Cuore mondo. 32.                                       |
| Amaritudine, 10.                 | * 3 Mamita. 37.169.170.                          | Cupiaita. 50, 59,                                      |
| Ambitione. 9.                    | Calunnia, 28, 220,                               | Curiosità. 56.                                         |
| Amieiria. Io. Ir. 12.            | Capriccio. 28                                    | Custodia. 56.                                          |
| Amicicia senza giouame-          | Carestia. 38.<br>Carità. 41.<br>Castità. 39. 40. | ם י                                                    |
| 10. 12.                          | Carità.                                          | A pocaggine. 57.                                       |
| Ammaestramento. 8.               | Castità. ' 30. 40.                               | DA pocaggine. 57.                                      |
| Amor di uirtu. 12.               | Castità matrimoniale. 40.                        | Defiderio uerfo I ddio 58                              |
| Amor uerfo Iddio. 14.            | Cecità della mete. 40.                           | Desiderio, ouero cupidi-                               |
| A mor del prossimo. 14.          | Celerità, 41.                                    | tà. 59.                                                |
| Amor di se steffo. 14.           | Chiarezza. 42.                                   |                                                        |
| Amor di fama 14.                 | Clemenza. 42. 43. Cognitione delie cofe. 46      | Destino. 76. Dialettica. 59. Dignità. 58.              |
| Anno. 15. 16.                    | Cognitione delie cofe.46                         | Dignità. 58.                                           |
| Architettura. 17.                | Comedia. 46.                                     | Diligenza. 59.                                         |
|                                  | Concordia. 43. 44. 45.                           | Discordia. 60. 61.                                     |
| nerofo 16.                       | Concordia militare. 43.                          | Disperatione. 61.                                      |
| Ardire ultimo, e necessa-        |                                                  | Dispositione fatale. 76.                               |
| iio 16.                          | Cocordia de gli arichi. 44                       | Difpregio del modo. 62.                                |
| Aritmetica. 18.                  | Confidenza. 45.                                  | Dispregio delle uittù 62.                              |
| Arroganza. 18.                   | Conicienza. 40, 47,                              | Diuinatione. 63.                                       |
| Arte. 19.<br>Aftrologia. 20. 21. | Conseruatione. 47.                               | Diuinità. 62.                                          |
| Aftrologia. 20. 21.              | Consideratione. 47.                              | Dolore. 63. 64.                                        |
|                                  | * * * * *                                        | Po                                                     |

|                   |           |                   | -         |                |              |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------------|
| Pominio di se si  |           |                   | 95.       | Guida ficura   | di ueri hone |
| Detrrina.         | ^ 64.     |                   | , da mag- | , zi.          | 115.         |
| Dubbio.           | 65        | gior forza fur    |           | Gulto.         | 117.         |
| E                 |           | Fragilirà.        | 96. 97.   | H              |              |
| Elementi quatt    | ro. 129.  |                   |           | Hipocrisia.    | 118.         |
| Elemolina.        | 66        | frande.           | 97. 98.   | Homicidio.     | 118.         |
| Eloquenza. 66     | . 67. 68. | fuga.             | . 59.     | Honestà.       | 119.         |
| Equità.           | 68.69     | fuga popolare.    | 99.       | Honore. 11     | 0. 110. 120. |
| Errore.           | 69.       | fueco.            | 99.139.   | Hora,          | 1210         |
| Estate.           | 70.       | field             | 99.1-9.   | Humanita.      | 121.         |
| Frerniti. 70 7    | 1.72.72.  | farore. 87        |           | Humiltà.       | 121. 122.    |
| Euento buono.     | 73.       |                   |           | I              | 1211/2000    |
| F                 |           |                   |           | Tattanza.      |              |
| Falsità d'amore.  | 78.       | to.               | 88.       | Idolatria.     | 1136         |
| fama.             | 73.       | furor poetico.    | 88.       | Ignoraza. 122  | 123.         |
| Fama buona.       | 74.       |                   | 100. 101. | lmitatione.    |              |
| Fama cattiua.     |           | G S               |           | Immodeftia.    | 117.         |
| Fame.             | 74.       | Oagnarachia       | 243.      |                | 116.         |
| Fame di giustitia | 75.       | Gelofia           | 101. 102. | Immortalità.   | ,-           |
| Fatica.           |           |                   | 101.      | Immutatione.   |              |
| Fato.             | 75. 76.   | Genio cattiuo.    | 102.      | Impassibilità. |              |
|                   | 76.       | Geometria.        | 103.      | Impreettione.  | 119.         |
| Fauore.           | 77.       | Giorno.           | 103. 104. | Impietà.       | 129.         |
| Fecoudità.        | 79. 80.   | Giorno naturale   |           | Importunità.   | 118.         |
| Fede.             | 8 1.      | Giorno arrificia  | le. 103.  | impudenza.     | 128.         |
| Fede religiosa.   |           | Gionentù.         | 104. 105. | Inconfiderari  | one. 129.    |
| Fede nell'amicit  |           | Gioia d'am re.    | 104.      | Incoftaza. 12  | 4,130.149.   |
| Fedeltà.          | 82.       | Giubile           | 248.      | Indicio di amo | re. 105.     |
| Felità,           | 84,       | Giudicio          | 105.      | Industria.     | 130. 131.    |
| Felicità eterna.  | 83.       | Giudicio giusto.  |           | Infamia.       | 33.          |
| Felicità breue.   | 84.       | Giuoco.           | 106.      | Infermità.     | 131.         |
| Fermezza.         | 85.       | Giuramento.       | 106.      | Infortunio.    | 112.         |
| Fermezza, e gra   |           | Giurisdittione.   | 106.      | Inganno. 7     | 8.132.134.   |
| oratione.         | 85.       | Giusticia.        | 108.109.  | Ingiuria.      | 134          |
| Fermezza d'amo    | re. 85.   | Giuftitia divina. |           | Ingiustitia.   | 135.         |
| Filosofia.        | 86.       |                   |           | Ingordigia.    | 136.         |
| Flagello di Dio.  | 89.       | Giustitia effecut |           | Ingratitudine  |              |
| Fottezza.         | 90. 92.   | Giustitia retta,  | 109.      | Inimicitia.    | 138.         |
| Fortezza d'anin   | na, e di  | Giuftitia rigorof | 2. 109.   | T-1-ulal       | 138.         |
| corpo.            | 91.       | Gloria.           | 110.      | Tanaganaa'     | , i38.       |
| Fortezza, & ua    |           | Gola.             | In.       | Inubbidienza.  |              |
| - cerpo congina   |           | Gouerno della     | Rep. 111. | Infidia        |              |
| Prudenza,& ui     |           | Grammatica.       | 1:2.      | Inftabilita.   | 140.         |
| agimo.            | 92.       | Grandine, .       | 112.      | Intelletto.    | 140.         |
| Fortezza del cor  | DO. COM   | Graffezza.        | 113.      |                | 1410         |
| giunta con la     |           | Gratia.           | 114.      | Intelligenza.  | 142,         |
| tà dell'animo     | -         | Gratia Dinina.    | 113.      | Intrepidità.   | 343.         |
|                   | 93.       | Gratie.           | 113.      | Inuerno.       | 143          |
| Fortuna bnona.    | 94.95.    | Gratitudine.      | 114.      | Inuidia.       | 143, 144,    |
| Fortuna infelice. | 94.       | C-multus.         | 115.      | Inuocatione,   | 147:         |
|                   |           |                   |           | Ira,           | 1475         |
| Forruna gioueuo   |           | Granita dell'orat | ione.85.  | L.             |              |
| more.             | 95.       | Guardia.          | 116.      | Lascinia,      | 147;         |
| Forza.            | 96.       | ^ .               | 16. i.7.  | Lealtà,        | - 1475       |
|                   |           |                   |           |                | Leg-         |

| Partiagones (1.0)                                                              | 3.0-10 (2 ) 3 = 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1 "                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Leggierezza, 148,<br>Letitia. 148,                                             | Obligo. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pittura. 215. 216.                                                                 |
| Liberalita, ig, 150,                                                           | Obligo. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                | Odia canicala 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|                                                                                | Odio capitale. 181. i82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poema pastorale. 217.                                                              |
| Libidine, 151152 155,                                                          | Odorato. 182.<br>Opera uana. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poema fatirico. 217.                                                               |
| Licenza, 153,<br>Lite, 153,                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pouetta. 218. 219.                                                                 |
| Lite, 153, 154, 155,                                                           | Operatione manifesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pouertà in uno, che hab-                                                           |
| Logica, 1) 3 1) 4 1559                                                         | 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bia bello ingegno. 217.                                                            |
| Lufluria, - 151 152 155,                                                       | Operationeperfetta.183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pouertà di spirito. 19.                                                            |
| M 42                                                                           | Opinione. 182.<br>Opulenza. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preghiere. 219.                                                                    |
| , 1/1                                                                          | Opulenza. 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preghiera à Dio. 220.                                                              |
| Machina del modo, 156,                                                         | Oratione. 185. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Premio, 229.                                                                       |
| Magnenimies and its                                                            | Ostinatione. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preuidenza. 210.                                                                   |
| Magnanimica, 156 157,<br>Magnificenza, 158,                                    | Otio. 187. 188. 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primauera. 221                                                                     |
| Maledicenza, 150,                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prodigalità. 211.                                                                  |
|                                                                                | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Promittione. 223.                                                                  |
| Malinconia, 200 159,                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prontezza. 222.                                                                    |
| Maleuolenza, roo,                                                              | Pace. i89. 190. 191. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prouidéza.222 223.324.                                                             |
| Masuetudine, 30 160 161,                                                       | i93. 194.<br>Pacifico. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prudenza. 224. 216.                                                                |
| Martirio, 161,                                                                 | Pacifico. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pudicitia. 226. 227.                                                               |
| Matrimonio, 162,                                                               | Patienza. 195. 190. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pueritia.       228.         Punitione.       218.         Purità.       339. 218. |
| Matematica, 163, Medicina, chen 263,                                           | Pazzia. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Punitione. 218.                                                                    |
| Medioctità, 165,                                                               | Paura. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Purita. 139. 218.                                                                  |
| Memoria, 8 165 166,                                                            | Patienza 193. 190. 197. Pazzia. 195. Paura. 197. Peccato. 197. Pecunia. 198. Pellegrinaggio. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| Merito, i67,                                                                   | Pellogrinaggie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                  |
| Mese, 167,                                                                     | 0 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quattro Elementi. 239.                                                             |
|                                                                                | Pena. 199. Penitenza. 199. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Querela. 229.                                                                      |
| Miferia. 37. 169.170.                                                          | Danfara C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Querelaingiusta. 230.                                                              |
| Miseria mondana. 160.                                                          | Pentimento. 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quiete 230, 231,                                                                   |
| Miseria mondana. 169.<br>Misericordia. 33.170.                                 | Penrimento de' neccari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r R                                                                                |
| Moderanza. 170.                                                                | 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I.                                                                                 |
| Moderanza. 170.                                                                | The control of the co | •Dabbia / 9m                                                                       |
| Mondezza di cuere. 32.                                                         | Perfidia. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rabbia, 87,                                                                        |
| Mondo. #156.                                                                   | Perpetuita. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rabbia, 87,<br>Ragione, 232, 233,<br>Rammarico, 6,                                 |
| Morte. 171. 172.                                                               | Persecutione. 24.204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rammarico del bene al-                                                             |
| Mondezza di cuere. 32.  Mondo. 2156.  Morte. 271. 772.  Mulica. 173. 174. 175. | Perfeueranza. 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|                                                                                | Persuasione. 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | trui, 280, Rancore, 234, Rapina, 235, Realtà, 236                                  |
| N,                                                                             | Perrinacia. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rapina, 135,                                                                       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Realtà, 236                                                                        |
| Natura. 175.                                                                   | Pefte, & peftilenza, 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regalità, 236,                                                                     |
| Nauigatione. 176.                                                              | 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Religione. 226, 227.                                                               |
| Nebbia. 176.                                                                   | Piacere. 207. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deligione fints 2.8                                                                |
| Necessità. 177.                                                                | Piacere honesto. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Restitutione, 238,                                                                 |
| Negligenza: 177.                                                               | Piacere uano. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Refurretrione, 238,                                                                |
| Neue. 177.                                                                     | Piacere uano. 208.<br>Piacere uano. 208.<br>Piaceuolezza. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retorica, 239,                                                                     |
| Nobiltà. 177.178.                                                              | Pianto 3 210.<br>Pietà. 212.213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricchezza, 239, 240,                                                               |
| Notte. 178.                                                                    | Pietà. 212.213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rigore, 240,                                                                       |
|                                                                                | Pietà de' figliuoli, perfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riprensione, 240,                                                                  |
| O Challeren                                                                    | i padri. 214.<br>Pigritia. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rifo, 240, 241,                                                                    |
| Obedienza. 179. 180.                                                           | Pigritia. 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rugiada. 241.                                                                      |
| Obedienza uerso Dio.                                                           | Pioggia, 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rumore, 241,                                                                       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salute,                                                                            |

|                                                    |           |                     |          | 6                             |            | -        |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------|------------|----------|
| \$ .                                               | 1 12      | speranza diuina, &  |          | Verno,<br>Vdito.<br>Vecchieza | 1847 15    | 1431     |
|                                                    |           | ,263.               | -110     | Vdito.                        | 12         | 2820     |
| ialute 241<br>anità 243<br>iapienza                | . 244 -:  | speranza fallace.   |          | Vecchiez                      | ZZ sails   | 2817     |
| apienza.                                           | 2450      | stabilità. 26.      |          | Velocità.                     |            |          |
| apienza humana.                                    | 247.      | sterilità.          | 265.     | Yendetta.                     |            |          |
| apienza uera.                                      | 246.      | stoltitia.          | 266.     | Verità.                       |            | . 185.   |
| cienza.                                            | 247.      | superbia.           | 266.     | Vigilanza.                    | 286.       | 287-     |
| ciocchezza.                                        | 248.      |                     | .511     | Vigilanza                     | per difen  | derfis   |
| coltura.                                           | 248.      | Tardità.            | 267.     | & oppu                        | enar altti | . 287    |
| corno.                                             | 249.      | Tatto.              | 268.     | Viltà.<br>Violenza            |            | 287.     |
| degao.                                             | 249.      | Temperanza. 268     |          | Violenza.                     | 14         | 188.     |
| ecolo.                                             | 250.      |                     |          | Virginità                     | 288        | . 289.   |
| Senfo.                                             | 252.      | Tempelta.           | 113.     | Virilità.                     |            |          |
| Serenità.                                          | 252.      | Tempo. 27           | 0. 271.  | Virrù.                        |            |          |
|                                                    | 252.      | Temporale di neu    | e. 177.  | Virtù her                     |            |          |
| Sete di giustitia.                                 |           | Tentatione.         | 272.     | Viren infi                    |            |          |
| facciataggine. 12                                  | 8. 2 (3.  | Tentatione d'amo    | re.271.  | Vifo, uno                     |            |          |
| forzo con ingann                                   | 0.251.    | Teologia. 8         | 0. 272.  |                               | 1 - 100    |          |
| icurtà, ò sicurezz                                 | 2.254.    | Terra.              | 229.     | Vita.) r o                    |            |          |
| silentio. 254. 255                                 | 2 . 6.    | Terrore.            |          | Viça attiu                    | 2. 29      | 2. 194   |
| . 10.0.3                                           | 110       | Timidità, ò timor   | c. 274.  | Vita cont                     | emplativ   | 2.294    |
| simplicita.<br>simulatione.<br>soccorfo.<br>sogno. | 217.      |                     |          |                               |            |          |
| occorfo.                                           | 2 (7-     | Tirannide.          | 275.     | Vita hum                      | ana.       | 293.     |
| ogno.                                              | 257.      | Toleranza.          | 276.     | Victoria.                     |            | 196.     |
| solitudine.                                        | 260.      | Tormento d'amo      | re. 276. | Vittoria                      | de ell ar  | stichi . |
| ollecitudine. 25                                   |           | Tradimento. 27      |          | 205.                          | B.,        | 11       |
| 30no. 250.25                                       | I. 252.   | Tragedia.           | 278.     | Vittoria :                    | auale.     | 107      |
| 26                                                 | n. 20 I . | Tranquillità.       | 279.     | Volontà.                      | 20         | 7. 208.  |
| softettione. softanza. sottilità. spauento.        | 267.      | Tribolatione.       | 279.     | Voluttà.                      | ***        | 208.     |
| Solbettione.                                       | 267.      | Trifficia, ouero ra | mmati-   | Voracità                      |            |          |
| soltanza.                                          | 267.      | co del bene alt     |          | V fanza.                      |            |          |
| settilita.                                         | 261.      | V                   | •        | Vfora.                        |            | 300.     |
| spauento.                                          | 264-      | Valore. 2           | 80. 281- | Vrilità                       | 1000       |          |
| speranza. 101. 20                                  | atiche.   | Wanita.             | 2910     |                               | 7          | 3000     |
| speranza delle f                                   | aciciic.  | V briachezz.a       | 282.     | Zelo.                         | -          | 303      |
| 161.                                               |           |                     |          |                               |            | 2010     |
|                                                    |           |                     |          |                               |            | 7        |

## L F I N E



## ICONOLOGIA

OVERO

## DESCRITTIONE

DELL'IMAGINI VNIVERSALI
CAVATE DALL'ANTICHITA'

PACESARE RIPA PERVGINO



## ABONDANZA.

ONNA, con uestimento d'oro, in forma di Matrona, con ghirlanda di spiche di grano in capo; nella destra mano terrà vn mazzo di Papauero, & un di Senape, & con la sinistra un corno di douitia pieno di fronde, siori, & frutti.

L' Abondanza, figurata per la presente imagine, in due sorte di cose principalmente consiste, cioè neces

sarie, & honoreuoli. Le necessarie sono quelle, senza le quali non si po trebbe sostere la vita dell'huomo; le honoreuoli sono quelle, senza le quali essa uita uerrebbe stimata men bella. La principalissima, frà tutte le cose necessarie, è il grano; & frà quelle, che adornano mirabilmente le cose nostre, è principalissimo instrometo s'Oro, Metallo, frà gli altri, nobilissimo. Et però la presente sigura si dourà distintamente con queste due cose rappresentare: Con le spiche, che adornano il capo, suo prin cipal membro, & con l'oro della ueste, che adorna, & ricopre le parti più segrete del corpo. Si dipinge con le spiche Cercre, inuentrice delle Il Papauero si prende da gli antichi per segno di sertilità, & anco per significare la Terra tutta, per essere di forma rotonda, distinto con molte celle tutte ripiene di semì, come la Terra; che è piena di diuerse spetie di animali, è diuisa da i Fiumi, & dalle Montagne in molti luochi; & come, per hauere il frutto del Papauero, bisogna romperlo con uiolenza, così la terra con satica uuol essere coltiuata, per che renda il frutto di Cerere. Si può ancora prendere questo frutto per simbolo della Città, la quale è mantenuta dall' abondanza della terra, sendendo essa poi abondante la terra di cose, che la rendono più marauigliosa, & con l'industria, & col sapere. La Senape, secondo il detto di Christo nostro Saluatore, è pianta seconda, & abondantissima, & il Cornocopia si pone sempre per l'abondanza, per la cagione, che in altro luoco si dirà.

#### ABONDANZA.

Onna in piedi, uestita d'oro, con le braccia aperte, tenedo l'una, & l'altra mano sopra alcuni Cestoni di spiche di grano, i quali staranno dalle bande di detta sigura; & è cauata dalla Medaglia di Antonino Pio, có lettere, che dicono ANNONA AVG. COS. IIII. et S. C.

#### ABONDANZA TERRESTRE.

Onna, che tiene nella destra mano un mazzo di spiche di grano, & con la sinistra il corno della douitia, & à i piedi ui sarà una mi sura da grano, piena medesimamente di spiche; nella Medaglia di Antonino Pio con iscrittione, ANNONA AVG.

ABONDANZA MARITIMA:

Erere si rappresenta con le spiche nella destra mano, stesa so pra alla Prora d'una Naue, & à i piedi ui sarà una misura di grano con le spiche dentro, come l'altra di sopra.

Donna, con la destra mano tiene un Timone, & con la sinistra le spiche,

ABON-

Onna con ghirlanda di spiche di grano, nella destra mano terrà un mazzo di Canape con le foglie, & nella sinistra il Corno della douitia, & un ramo di Ginestra; sopra della quale saranno molte boccette di seta.

#### ACCIDIA:

DONNA, uestita di pelle di Tasso, sederà con la guancia appogiato fopra alla destra mano, & il gomito di essa sappoggiato so sopra il ginocchio, con il capo chino, mostrando una coscia ignuda, &

quasi le parti meno honeste del corpo.

1 (5.13

Questo uitio consiste in perder tempo, & essere negligente à sar le cose conueneuoli. Si ueste di pelle di Tasso, per mostrare, che, si come questo animale consuma molto tempo in dormire, così l'accidioso in non sar cosa alcuna, che al debito suo conuenga. Stà à sedere nel sopradetto modo; perche l'huomo accidioso, il quale è superato, & uinto dall'otio, trasascia tutte le operationi lodeuoli, le quali uengono dimostrate con lo stare in piedi, & in atto di caminare. Però disse S. Paolo: Qui stat, uideat, ne cadat; & nell'Euangelo, per simbolo del peccatore si dice del Paralitico, & di alcuni altri, che giaceuano in terra. Tiene la testa bassa, perche ad altro non sono intenti i pensieri suoi, che à cose uili, lontane dalla contemplatione Diuina. Mostra la coscia ignuda, & l'altre parti, come dicemmo; perche l'Accidia rende l'huomo poco amico dell'honor proprio.

#### ACCIDIA.

Donna à sedere, uestita di color negro, di panni stracciati, & terrà ambe le mani alla cintola, & il capo chino; haurà appresso un paio di forbice, con un pezzo di panno, & un gomitolo di filo gettati per terra.

#### ACCIDIA.

Onna, che stia à giacere per terra, & à canto si farà un' Asino similmente à giacere, il quale animale si soleua adoperare da gli Egittij, per mostrare lontananza del pensiero delle cose sacre, & religiose, con occupatione continua nelle usii, & in pensieri biasimeuoli, come racconta Pierio Valeriano.

 $A 2 \mathcal{A}DV$ 

ONNA allegra, con fronte raccolta, farà uestita di cangiante, & Dil uestimento sarà tutto dipinto di Camaleonti, con la destra ma

no terrà un Mantice da accendere il fuoco.

Vestesi di cangiante, perche l'Adulatore è facilissimo ad ogni occasione à cangiar uolto, & parole, & dire sì, & nò, secondo il gusto di ciascuna persona. I Camaleonti si pongono per lo troppo secondare gli appetiti, & l'opinione altrui: percioche questo Animale, secondo che dice Aristotele, si trasmuta secondo le mutationi de i tempi, come l'Adulatore si stima perfetto nella sua professione, quando meglio con forma se stesso ad applaudere per suo interesse à gli altrui costumi, ancorche biasimeuoli. Dicesi ancora, che, per essere il Camaleonte timidissimo, hauendo in se stesso pochissimo sangue, & quello intorno al core, ad ogni debole incontro teme, & si trasmuta; donde si può uedere, che l'adulatione è indicio di poco spirito, & d'animo basso in chi l'essercita, & in chi uolentieri l'ascolta. Il Mantice, che è attissimo istromento ad accendere il foco, & ad ammorzare i lumi accesi solo co'l uento, ci fa conoscere, che gli Adulatori co'l uento delle parole uane, ouero accedono il fuoco delle passioni in chi uoletieri gli ascolta, oue-To ammorzano il lume della uerità, che altri manteneua per la cognitione di sè stesso. L'hauere la fronte raccolta, secondo Aristotele della Fisonomia cap. 1x, significa adulatione .

#### ADULATIONE

Onna, che suoni la Tibia, ouero il Flauto, co un Ceruo, che le stia dormedo uicino à piedi: così la dipinge Oro Apolline, & scriuono alcuni, che il Ceruo di sua natura, allettato dal suono del Flauto, quasi si dimetica di se stesso, & si lascia pigliare. In confermatione di ciò è la presente imagine, nella quale si dichiara la dolcezza delle parole, con la melodia del fuono, & la natura di chi uolentieri fi fente adulare, con l'infelice naturale instinto del Ceruo; il quale mostra ancora, che è timido, & d'animo debole chi uoletieri porge gli orecchi à gli Adulatori.

#### ADVLATIONE.

Onna con due faccie; l'una di giouane bella; & l'altra di uecchia macilenta: dalle mani le escano molte Api, che uolino in diuerse parti; & a canto ui sia un cane.

La faccia bella è indicio della prima apparenza delle parole adula. trici s

trici; & l'altra faccia brutta moltra i escetti dissimulati, & madati dietro alle spalle, che, chiamandoli per virtù, fanno l'adulatione. L'api, secondo Eucherio, sono proprio simolacro dell'Adulatore, pche nella bocca por tano il mele, & nell'occolto tengono il pungente aculeo, col quale seriscono molte uolte, che l'huomo non se n'auuede. Il Cane con lusinghe accarezza chi gli dà il pane, senza alcuna distintione di meriti, ò de meriti, & alcune uolte ancora morde chi non lo merita, & quello stefo, che gli daua il pane, se auuiene, che tralasci. Però si assimiglia assi all'adulatore. Et a questo proposito lo pigliò Marc' Antonio Cataldi Romano in quel Sonetto:

NEMICO al uero, e de le cofe humane
Corruttor, cecità dell'intelletto,
Uenenosa beuanda, e sibo infetto,
Di gusti, e d'alme sobrie, e menui sane;
Di lodi, di lusinghe, e glorie uane,
Vasto albergo, alto nido, ampio ricetto;
D'opre, di fintion di uario aspetto
Sphinge, Camaleonte, e Circe, immane;
Can, che lusinga, e morde; acuto strale,
Che non piaga, e ch'induce à strane morti,
Lingua, che dolce appar, mentre è più fella.
In somma, è piacer rio, gioia mortale,
Dolce tosco, aspro mel, morbo di Corti,
Quel ch' Adular l'errante uolgo appella.

#### AFFANNO:

Ho Mo, uestito di berettino uicino al negro, con il capo chino, stia di mala uoglia, & in ambedue le mani tenga dell'assentio. Il capo chino, & l'assetto di mala uoglia ci dimostra, che l'assanno è una spetie di maninconia, & dispiacere, che chiude la uia al core, per ogni sorte di consolatione, & di dolcezza; & per dare ad intendere, che l'assenno è un dispiacere più intenso de gli altri, ui si dipinge l'assentio, per segno di amaritudine del dolore; che per significare quest'istesso disse se l'est per segno di amaritudine del dolore; che per significare quest'istesso disse se le l'est per segno di amaritudine del dolore; che per significare quest'istesso disse se l'est per segno di per segno di per segno di amaritudine del dolore; che per significare quest'istesso di se il Petrarca,

Lagrimar sempre d'l mio sommo diletto, Il rider doglia, il cibo assentio, & tosco.

- 32 A



## Cordoglio, Rammarico.

H vomo mesto, malinconoso, tutto rabbussato, riuolto con la faccia uerso il Cielo, quasi gridando, & dimandando soccorso à Dio; con ambe le mani s'apre il petto, & si mira il core, circondato da diuersi Serpenti. Sarà uestito di berettino uicino al negro; il detto uestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispregio di sè stesso, & che, quando uno è in trauagli dell'animo, non può attendere alla cul tura del corpo. & il colore significa l'ultima ruina, & la morte, oue sono congiunti i rammarichi, & i cordogli. Il petto aperto, & il core dalle serpicinto, dinotano i fastidij, & trauagli mondani, che, sempre mordendo il core, infondono in noi stessi ueleno di rabbia, & di rancore.

#### A F F A B I L I T A, Piacenolezza, Amabilità.

GIOVANE, uestita d'un uelo bianco, & sottile, & con faccia allegra, nella destra mano terrà una rosa, & in capo una ghirlanda di fiori. Giouane si dipinge, perche, essendo i Vecchi per lo più austeri nel la molta satietà de' diletti mondani, questi solo si procura con gni mezzo, chi per gli anni, è ancora nuouo ne' gusti della uita humana. Il Velo, che la ricopre, significa che gli huomini affabili sono poco me no che nudi nelle parole, & nell'opere loro; & perciò amabili, & piaceuoli si dimandano quelli, che à luoco, & tempo, secondo la propria conditione, & l'altrui, quanto, & quando si conuiene, sanno giocosamente ragionare, senza offendere alcuno, gentilmente, & con garbo seo prendo se stessi. Si dimostra ancora, che l'animo si deue sol tanto ricoprire, quanto no ne resti palese la uergogna, & che di grandissimo aiuto alla piaceuolezza è, l'essere di animo libero, & sincero.

La Rosa dinota quella gratia, per la quale ognuno uolentieri s'appressa all'huomo piaceuole, & della sua conversatione riceue gusto, fuggendo la spiaceuolezza de' costumi, che è congiunta con la seuerità. Alla quale significatione si riferisce ancora la ghirlanda de' siori.

## Del Renerendiss. Padre F. I ON A TIO. 1

On NA, che uoli senz'ale, & con le braccia stese, in modo di nuotare per l'aria.

AGI-

To va ne ignuda, & fnella, con due ali fopra gli homeri non molto grandi, in modo, che mostrino più tosto d'aiutare l'agilità, che'l uolo: deue stare in piedi in cima di una rupe; sostenendosi à pena con la punta del piè manco, & co'l piè dritto solleuato in atto di uoler leggiadramente saltar da quella in un'altra rupe; & però si dipingeranno l'ali tese. E' ignuda, per non hauere cosa, che l'impedisca; In piedi, per mostrare dispositione al moto; In luoco dissicile, & pericolos, perche in quello più l'agilità si manisesta; Co'l piede à pena tocca la terra, aiutata dall'Ali, perche l'agilità humana, che quì intendiamo, si solleua co'l uigor de gli spiriti, significati per l'Ali, & alleggerisce in gran parte in noi il peso della soma terrena.

# AGRICOLTURA.

ONNA, uestita di giallo, con una ghirlanda in capo di spiche di grano; nella destra mano terrà una Falce, & nell'altra un Cornocopia, pieno di diuersi frutti; siori, & fronde. Il color giallo del uestimento, si pone, per similitudine del color delle biade, quando hanno bi sogno, che l'Agricoltore le raccolga in premio delle sue satiche: che però Gialla si dimanda Cerere da gli antichi Poeti.

# AGRICOLTURA.

ONNA, uestita di uerde, con una ghirlanda di spiche di grano in capo; nella sinistra mano tenga il circolo de i dodici segni celesti, abbracciando con la destra un arboscello, che siorisca, mirandoso siso; à piedi ui sarà un'Aratore, & mostridi stare in campo sertile, & abondante. Il uestimento uerde significa la speranza, senza la quale non sarebbe chi si desse giamaj alla satica del lauorare, & coltiuar la Terra. La corona di spiche si dipinge per lo principal sine di quest'arte, che è di sar moltiplicare le biade, che sono necessarie à mantenere sa uita dell'huomo. L'abbracciar l'Arboscello siorito, & il riguardarlo siso, significa l'amor dell' Agricoltore uerso le piante, che sono quasi sue significa l'amor dell'Aspicoltore uerso le piante, che sono quasi sue significa sattédendone il desiato srutto, che nel siorir gli promettono. I dodi ci segni sono i uarij tempi dell'anno, & le stagioni, che da essa Agricoltura si considerano. L'Aratro in sertile campo si dipinge, come istromento principalissimo per quest'arte.

ALLE-

I or an e tra, con fronte carnosa, liscia, & grande; sarà uestita di bianco, & detto uestimento dipinto di uerdi fronde, & siori rossi, & gialli, con una ghirlanda in capo di uarij siori, nella mano destra tenga un uaso di cristallo, pieno di uino rubicondo, & nella sinistra una gran Tazza d'oro; sia d'aspetto gratioso, & bello, & prontamente mostiri di ballare in un prato pieno di siori. Hauerà la fronte carnosa, grande, & liscia per lo detto d'Aristotele della Fisonomia al 6.cap. I siori significano per sè stessi allegrezza. & si suol dire, che i prati ridano, quando sono coperti di siori, però Virgilio gli dimadò piaceuoli nella seconda Egloga, dicendo: Ipsa tibi blandos fundent cunabula stores. Il uaso di cristallo, pieno di uino uermiglio, con la Tazza d'oro, sinos si la Profeta dice: Il uino rallegra il cuore dell' huomo. & l'oro parimente ha uirtù di cossortare gli spiriti: & questo consorto è cagione del l'allegrezza. La dispositione del corpo ancora è buona cagione. & il ballo, manisesto inditio dell'allegrezza.

# ALLEGREZZA:

CIOYANETTA, con ghirlanda di fiori in capo; nella destra mai no terrà un Tirso, coronato tutto con molti giri di fronde, & ghir lande di diuersi fiori; nella sinistra hauerà il corno di douitia, & si pocrà uestire di uerde.

# ALLEGREZZA D'AMORE.

CI o v A N B, uestita con diuersità di colori p'aceuo!; con una pian I ta di fiori diboragine sopra i capeglis in mano porte à saette d'oro, & di piombo, ouero suonerà l'Arpa.

# AMMAESTRAMENTO.

HIV o M o d'aspetto magnifico, & uenerabile, con habito lungo, & ri pieno di magnanima gravità, con uno Specchio in mano, intorno al quale sarà una cartella, con queste parole.

INSPICE, CAVTVS ERIS: L'Ammaestramento è l'essercitio, che si sa per l'acquisto di habiti uir tuosi, ò di qualità lodeuoli, per mezzo ò di uoce, ò di scrittura; & si sa di aspetto magnisico, perche gli animi nobili soli facilmente s'impie-

gano

gano à i fastidij, che uanno auanti alla virtu. Il uestimentolungo, & continuato mostra, che al buono habito si ricerca continuato essercitio; & lo specchio ci dà ad intendere, che ogni nostra attione deue esfere calcolata, & compassata con l'attioni de gli altri, che in quella stessa cosa siamo uniuersalmente lodati, come dichiara il motto medesimo.

# MBITIONE.

ONNA giouane, uestita di uerde, con fregi di hellera, in atto di I salire una asprissima Rupe, la quale in cima habbia alcuni Scettri, & Corone di più forte, & in sua compagnia ui sia un Leone con la testa alta. L'ambitione, come la descriue Alessandro Afrodiseo, è un appetito di Signoria, ouero, come dice S. Tomafo, è un appetito inordinato d'honore. La onde si rappresenta per una Donna uestita di uerde; perche il cuore dell'huomo ambitioso non si pasce mai d'altro, che di speranza di grado, ò d'honore; & però si dipinge, che saglia la Rupe. I fregi dell'hedera ci fanno conoscere, che, come questa pianta sempre uà falendo in alto, & rompe spesso le mura, che la sostentano; così l'am bitione non perdona alla Patria, ne à i parenti, ne alla religione, ne à chi gli porge aiuto, ò configlio, che no uenga cotinuamente tormentan do con l'ingordo defiderio di essere reputato sempre maggior de gli altri. Il Leone con la testa alta dimostra, che l'ambitione non è mai sen za superbia. Da Christoforo Landino è posto il Leone per l'ambitione, percioche non sa empito contro chi si gitta in terra, & cede; ma ben contro chi li resiste; così l'ambitioso cerca di essere superiore, & accetta chi cede. Onde Plauto disse: Superbus minores despicit, maioribus inuidet; & Boetio: Ira intemperantis fremit, ut Leonis animum geflare credant. Et à questo proposito, poi che l'hô alle mani, aggiungerò per sodisfattione de i Lettori, un Sonetto di Marc' Antonio Cataldi, che dice così:

O' DI discordia, e risse altrice uera,
Rapina di uirtù, ladra d'honori,
Che di sassi, di pompe, e di spleudori
Soura il corso mortal ti pregi altera:
Tu sei di glorie altrui nemica siera,
Madre d'Hipocresia, sonte d'errori,
Tu gl'animi auueleni, e infetti i cori,
Via più di Tisson, più di Megera.
Tu sissi un nouo Dio ssimarsi Annone
D' Etna Empedocle esporsi al soco cterno,
B

O' di morte ministra Ambitione.
Tu dunque à l'onde Stige, al lago Auerne
Torna, che senza te langue Plutone, L'anno a ploi se sul
L'Alme non senton duol, nulla è l'Inserne.

1 Manie non senton duol, nulla è l'Alme non senton duol de l'Alme non senton de l'Alme n

# AMICITIA.

DONNA, uestita di bianco, ma rozzamente, mostri quasi la sinistra spalla, & il petto ignudo, con la destra mano mostri il core, nel quale ui sarà un motto in lettere d'oro così:

LONGE, ETCPROPE, TOTOL STU

et nello estremo della ueste ui sarà scritto;

MORS, ETWITA.

farà scapigliata, & in capo terrà una ghirlanda di mortella, & di fiori di pomi granati intrecciati insieme; nella fronte ui sarà scritto:

HIEMS, AESTAS.

Sarà scalza, & co'l braccio finistro terrà un Olmo secco, il quale

farà circondato da una uite uerde.

Il uestimento bianco, & rozzo è la semplice candidezza dell'animo. onde il uero amore si scorge lontano da ogni sorte di fintioni, & di lisci artificiosi. Mostra la spalla sinistra, & il petro ignudo, additando il cuore, co'l motto; Longe, & prope: perche il uero amico, ò presen te, ò lontano, che sia dalla persona amata, co'l cuore non si separa giamai; &, benche i tempi, & la fortuna si mutino, egli è sempre il medesimo, preparato à uiuere, & morire per l'interesse dell'amicitia. & questo significa il motto, che hà nel lembo della ueste, & quello del la fronte. Ma, se è finta, ad un minimo uolgimento di fortuna, uedessi subitamente quasi sottilissima nebbia al Sole dileguare. L'essere scapigliata, & l'hauere la ghirlanda di mirto con i fiori di pomi granati mostra, che il frutto dell'amor concorde, & dell'unione interna sparge fuori l'odor soaue de gli essempij, & delle honoreuoli attioni, & ciò senza uanità di pomposa apparenza, sotto la quale si nasconde bene spesso l'adulatione nemica di questa virtù. Dipingesi pariméte scal za, per dimostrare sollec: tudine, ouero prestezza, & che per lo seruigio dell'amico non si deuono prezzare gli scommodi. Abbraccia final mente un Olmo secco circondato da una uite uerde, acciò che si cono sca, che l'amicitia fatta nelle prosperità, dene durar sempre, & ne i maggiori bisogni deue essere più che mai amicitia, ricordandosi, che non è mai amico tanto inutile, che non sappia trouare strada in qualche modo di pagare gli oblighi dell'Amicitia.

AMI-

DONNA, uestita di bianco per la medesima ragione detta di sopra i hauerà i capelli sparsi i sotto il braccio sinistro terrà un cagnolino bianco abbracciato, & stretto i nella destra mano un mazzo

di fiori, & fotto al piede destro una testa di morto.

Icapellisparsi, sono per le ragioni già dette. Il cagnolino bianco mostra, che si deue conservare netta d'ogni macchia all' amico la pura fedeltà. Per i fiori, s'intende l'odore del buon ordine, che cagiona l'amicitia nel consortio, & nella comune usanza de gli huomini. Sotto al piè destro si dipinge la testa di morto calpestrata; perche la uera amicitia genera spesse uolte per servigio dell'amico il dispregio della morte, però disse Ouidio, lodando due cari amici, nel 3; libr. de Ponto:

Ire iubet Pylades charum periturus Oreslem. Hicnegat, ing uicem pugnat uter g, mori.

### AMICITIA.

L E tre Gratie ignude, ad una delle quali si uedranno le spalle, & al Le altre due il uiso, congiungendosi con le braccia insieme. Vna di esse hauerà in mano una Rosa, l'altra un Dado, & la terza un mazzo di Mirto . Dall'imagine di queste tre Gratie, senza dubbio si regola la buona, & uera amicitia, secondo che gli Antichi pensauano. imperoche l'amicitia non ha altro, per suo fine, che il giouare, & far beneficio altrui, & non lasciarsi superare in beneuolenza, &, come trè sono le Gratie de gli Antichi, così tre gradi i beneficij tengono nell'amicitia. Il primo è di dar le cose, il secondo di riceuere l'altrui, il terzo direndere il contracabio. Et delle trè Gratie, l'una stringe la ma no, ouero il braccio dell'altraspche l'ordine del fare il beneficio altrui, è, che debbia passare di mano in mano, & ritornare in utile di chi lo fece prima, & in questa maniera il nodo dell' amicitia tiene strettamente gli huomini uniti frà di loro. Si rappresentano queste Gratie ignude, perche gli huomini insieme l'un l'altro debbano essere d'animo libero, & sciolto da ogni inganno. Vna sola uolge le spalle, & due uolgono il uifo, per mostrare, che sempre duplicato si deue rendere il beneficio all'amico. Si fanno allegre nell' aspetto, perche tale si deue dimostrare chi fa beneficio altrui, & tali ancora coloro, che lo: riceuono. Hanno l'apparenza uirginile, perche l'amicitia non uuolo essere contaminata dalla uiltà d'alcun'interesse particolare. La Rosa 23 fignifica la piaceuolezza, quale sempre deue esfere frà gli amici, essen) do frà di loro continua unione di uolontà. Il Dado, fignifica l'andare, 1

2 & ritor-

& ritornare alternamente de l'beneficij , come fanno i dadi quando si giuoca con essi. Il Mirto, che è sempre uerde, è segno, chè l'amicitia deue l'istessa sempre conservarsi, nè mai per alcun' accidente sars si minore.

## AMICITIA.

N Cieco, che porti sopra alle spalle uno, che non possa stare in piedi; come i seguenti Versi dell'Alciato dichiarano.

Porta il Cieco il ritratto in sù le spalle, Et per uoce di lui ritroua il calle. Così l'intero di due mezzi fassi; L'un prestando la uista, e l'altro i passi.

# A M I C I T I A

ONNA, rozzamente uestita, che tenga con la mano un Nido con alcuni Rondini dentro, & d'intorno à detto nido uolino due, de trè Rondini. Questo uccello è all'huomo domestico, & samigliare, & più de gli altri prende sicurtà delle Case di ciascuno, ma senza utile, non si domesticando giamai, &, auuicinandosi il tempo di Primauera, entra in Casa per proprio interesse; Come i finti amici, che solo nella Primauera delle prosperità si auuicinano, & soprauenendo l'Inuerno de' fastidij, abandonano gli amici, suggendo in parte di quiete. Con tale similitudine uolendo Pittagora mostrare, che si hauessero à tenere lontani gli amici finti, & ingrati, sece leuare da i tetti della Casa sua tutti Nidi delle Rondini.

## AMOR DI VIRTY.

N fanciullo ignudo, in capo tiene una ghirlanda d'Alloro, & trè altre nelle mani, perche trà tutti gli altri amori, quali uariatamente da i Poeti si dipingono, quello della uirtù, tutti gli altri supera di nobiltà, come la uirtù istessa è più nobile d'ogn'altra cosa, & si dipinge con la ghirlanda d'Alloro, per segno dell'honore, che si deue ad essa uirtù. Et per mostrare, che l'amore di essa non è corruttibile, anzicome Alloro sempre uerdeggia, & come corona, ò ghirlanda, che di sigura sferica non hà giamai alcun termine. Però disse S. Paolo della Carità, che è il uero amore della uirtù: La carità non è pericolo,

che

23

che caschi in tempo alcuno. Si può ancor dire, che la ghirlanda della testa significhi la prudenza, & l'altre uirtù Morali, ò Cardinali, che sono Giustina, Fortezza, & Temperanza, & per mostrare doppiamente la uirtù con la sigura sserica, & co'l numero ternario, che è perfetto delle Corone.

# AMORE,

or pol ille Scritto da Seneca nella Tragedia di Ottauia.

L'ERROR de'ciechi, emiseri mortali Per coprire il suo stolto, e uan disio Finge, ch' Amor sia Dio, Si par, che del suo inganno si diletti, In nifta affai piaceuole, ma rio, Tanto, che gode fol de gli altrui mali, C'habbia à gli homeri l'ali, Le mani armate d'arco, e di faette E in breue face aftrette Porti le fiamme , che per l'uniuer so Và poi spargendo sì, che del suo ardore Resta acceso ogni core E che da l'uso human poco dinerso Di Volcan, e di Venere sia nato, E del Ciel tenga il più sublime stato. Amor è uitle della mente infana ; Quando si muone dal suo proprio loco. Che di piaceuol foco L'animo scalda , e nasce ne uerdi anni All'età, ch'affai può, ma uede poco, L'otio il nodrifce , e la lascinia bumana, Mentre, che uà lontana La ria fortuna con suoi graui danni, Spiegando i trifti uanni, E la buona, e felice Stà presente. Porgendo ciò che tien nel ricco feno : Ma, se questa uien meno . Onde il cieco defio al mal confente, Il fuoco, ch'ardea pria, tutto s'ammorza; E tosto perde amor ogni sua forza.

Yomo, che stia riuerente, & chino; ma con la faccia riuolta uerso il Cielo, quale additi con la sinistra mano, & con la des stra mostri il petto aperto.

# AMOR DEL PROSSIMO:

HV o mo, uestito nobilmente, & con una mano mostri di legare la ferita ad un pouero, & con l'altra gli porga danari; secondo il detto di Christo Signor Nostro nell' Euangelio.

### AMOR DI SE STESSO.

SI dipingerà secondo l'antico uso; Narciso, che si specchia in un son te perche amar se stession non è altro, che uagheggiarsi; ritratto nel l'opere proprie con sodissattione, & con applauso, & è cosa infelice, & degna di riso, quanto infelice, & ridicolosa sù da i Poeti antichi sinta la fauola di Narciso. Però disse l'Alciato:

SI come rimirando il bel Narcifo
Nelle chiar onde, il ungo suo sembiante,
Lodando hor i begli occhi, hor il bel uiso,
Fù di se stesso micidiale amante,
Così soucnte auuien, che sia deriso
L'huom, che sprezzando altrui se ponga inanti,
Con lodi, amor souerchio di se stesso
6' uanitate, è danno, è biasmo espresso.

# AMOR DI FAMA

Que by treday ner wieleco.

N Fanciullo nudo, coronato di Lauro, con i suoi rami, & bacche, hauerà nella destra mano in atto di porgere la corona ciuica; & nella sinistra la corona obsidionale, & sopra un piedestallo uicino à detta sigura, ui saranno distintamente quelle corone, che usuano i Romani in segno di ualore, cioè, la Murale, la Castrense, & la Nauale.

Racconta A. Gellio, che la corona trionfale d'oro, la quale si daua in honore del trionso al Capitano, ò all'Imperatore, su anticamen te di Lauro; & l'Obsidionale di Gramigna, & si daua à quelli solamen te, che in qualche estremo pericolo hauessero saluato tutto l'Essercito, ò s'hauessero leuato l'Essercito da torno. La Corona Ciuica era di Quercia; & gli antichi coronauano di quercia quasi tutte le statue di

Gioue,

Gioue, quasi, che questa sosse segno di uita; & i Romani soleuano dare la ghirlanda di quercia à chi haueste in guerra diseso da morte un Cittadino Romano, uolendo dare l'insegna della uita à chi era altrui cagione di uitere. Soleuano ancora sare questa ghirlanda d'Ilice, per la similitudine di detti arbori. La Corona Murale era quella, che si datual Capitano, ouero al Soldato, che era stato il primo à montate sù le mura del nemico. La Corona Castrense si datua à chi sosse prima d'ognialtro montato dentro i Bastioni, & alloggiamenti nemici. La Nauale si daua à colui, che era il primo à montare sù l'Armata ne mica. Et queste trè si saceuano d'oro; & la Murale era con certi merli satta à somiglianza delle mura, oue era asceso. I a Castrense era fatta nella cima à guisa d' un Bastione. La Nauale haueua per ornamenti i segni dè Rostri delle Naui. Et questo è quanto bisognaua scriuere in tal proposito per commodità de Pittori.

# ON N N. II. II.

IVono di mezza età, col capo, il collo, la barba, & i capelli pieni di neue, & di giaccio. Il petto, & i fianchi rossi, & adorni di uarie spiche di grano. Le braccia uerdi, & piene di più sorti di fiori. Le coscie, & le gambe con gratia coperte di grappi, & frondi d'uue. In una mano terrà un Serpe riuolto in giro, che si tenga la coda in boc ca, & nell'altra hauerà un chiodo.

L'Anno, secondo l'uso commune, comincia di Gennaio, quando il giaccio, & la neue sono grandissime; & perciò li si pone la neue in capo, &, perche la primauera è adorna d'ogni sorte di siori, & herbe, & le cose in quel tempo satte cominciano in un certo modo à suegliarsi, & tutti sanno più uiuacemente le loro operationì, però se gli adorna-

no le braccia nel modo sopradetto.

ison it a diment

L'estate, per estero caldi grandissimi, & le biade tutte mature, si rap-

presenta co'l petto, & i fianchi rossi, & con le spiche.

L'uue nelle gambe, mostrano l'Autunno, che è l'ultima parte dell'Anno. Il Serpe posto in circolo, che morda la coda, è antichissima figura dell'Anno: percioche l'Anno si riuolge in se stesso, & il principio d'un Anno consuma il fine dell'altro, si come per quel Serpe ridot to in sorma di circolo, si rode la coda. Onde Virgilio nel secondo della Georg. così disse:

- redit agricolis labor actus inorbem;
Atý, in se sua per nestigia noluitur Annus.

Scriue Festo Pompco, che gli antichi R omani ficcauano ogn'anno nelle mura de i Tempij un'chiodo, & dal numero di quei chiodi poi numenumerauano gli Anni. & però fegno dell'Anno si potrà dire, che sia no i chiodi medesimamente.

# ANNO.

I V o m o maturo, fopra un carro, con quattro Caualli bianchi, gui dato dalle quattro stagioni, che sono parte dell'anno; le quali si dipingeranno cariche di frutti, secondo la diuersità de' tempi.

# ARDIRE MAGNANIMO,

N giouane, di statura robusta, & fiera in uiso, hauerà il destro braccio armato, co'l quale caui per forza con gagliarda attitu. dine la lingua ad un gran Leone, che gli stia sotto le ginocchia. Il restante del corpo sarà disarmato, & in molte parti ignudo. Il che allude al generoso ardire di Lisimaco figliuolo d'Agatocle nobile di Mace donia, & un de i successori d'Alessandro Magno, che, per hauer dato il ueleno al suo Maestro Callistene Filosofo, dimadatogli da lui per leuar si dalla miseria della prigionia, in cui l'haueua confinato Alessandro, fu dato à devorare ad un Leone; ma con l'ingegno superò la Fiera, & confidatoli nella sua forza, il destro braccio, che egli segretamete s'era armato, cacció in bocca al Leone, & dalla gola gli traffe per forza la lingua, restandone la Fiera subitamete morta. Per lo qual fatto su da in di in poi nel numero de più cari del Rè Alessadros& ciò gli fù scala per falire al gouerno de gli Stati, & alla eternità della gloria. Volendo rap presentare questa figura à cauallo in qualche mascherata, din altro, se gli farà la lingua in mano, & il Leone morto sopra il cimiero.

# ARDIRE ULTIMO, inquint

HVom o armato di tutt'arme, ò sia à cauallo, ò à piedi, con sa spa da nella destra mano, intorno alla quale ui sarà questo motto: PER TELA, PER HOSTES.

Nella sinistra mano terrà uno scudo, oue stia scolpito, ò dipinto un Caualiero, che corra à tutta briglia contro l'armelanciate da inemici, con animo, ò di scampare combattendo, ò di restare morto ualorosamente strà inemici. & intorno all'orlo di detto scudo ui sarà scritto quel uerso di Virgilio:

Vna falus uiciis , nullam sperare falutem .

Questo;

Questo, che noi diciamo ultimo, & necessario ardire, è una certa specie di fortezza impropria, così detta da Aristotele, perche può esfere, & suoi essere posto in opera ordinariamente, ò per acquisto d'honore, ò per timor di male d'auuenire, ò per opera dell'ira, ò della speranza, ò per la poca consideratione dell'imminente pericolo; non per amor di quel uero, & bello, che è fine della uirtù. L'armatura, & la spada co'l motto, mostrano, che gran resisteza è necessarissima in ogni pericolo. Et lo Scudo co'l Caualiero, che corre contra i nemici, mostra quello, che habbiamo detto, la disperatione essere molte uolte cagione di salute; ma non uera, & persetta fortezza, come si è detto.

### ARCHITETTVRA.

DONNA, di matura età, con le braccia ignude, & con la ueste di color cangiante; tenga in una mano l'archipenzolo, & il compas so con un squadro; nell'altra tenga una carta, doue sia disegnata la

pianta d'un Palazzo, con alcuni numeri attorno.

Dice Vitruuio nel principio dell'opera sua, che l'Architettura è scienza, cioè, cognitione di uarie cognitioni ornata, per mezzo della quale tutte l'opere delle altre arti si persettionano. Et Platone diceua, che gli Architetti sono soprastanti à quelli, che si essercitano ne gli artiscij; talche è suo proprio ussicio frà le arti, d'insegnare, dimostrare, distinguere, descriuere, limitare, & giudicare, apprendendo l'altre il modo da essa, però è sola partecipe de documenti di Aritmetica, & di Geometria, dalle quali, come ancora disse Daniel Barbaro ne suoi Commentarij, ogni artiscio prende la sua nobiltà, per questa cagione tiene la squadra, & il compasso, instromenti della Geometria, & inumeri, che appartengono all' Aritmetica, si fanno intorno alla pianta d'architettura, che essa tiene nell' altra mano. L'Archipenzolo, ò uero perpendicolo, ci dichiara, che il buono Architetto deue hauer sempre l'occhio alla consideratione del centro, dal quale si regola la positione durabile di tutte le cose, che hanno grauità.

Et si dipinge di età matura, per mostrare l'esperienza della uirilità con l'attezza dell'opere difficili; & la ueste di cangiante è la

concorde uarietà delle cose, che diletta in quest' arte all'occhio, come all'orecchio dilettano le uoci sonore nell'arte musicale.

> Le braccia ignude mo strano l'at-

tione, che sà all'Architettura ritenere il nome d'arte, ò di artificio.

C ARIT-

ONNA, di bello aspetto, nella destra mano tiene un Vncino di ferro, nella sinstra una Tauola imbiancata, & nell'estremo del uestimento ui sarà scritto, PAR, & IMPAR. La bellezza farà indicio della perfettione de'numeri, de'quali credeuano alcuni Filosofi, che tutte le cose si componessero, & Dio, dal quale non può procedere cosa, che non sia persetta, il tutto sece in numero, in peso, & in misura: & questo è il uero soggetto dell'Aritmetica. L'Vncino di ser ro, & la Tauola imbiancata dimostrano, che con quelli instromenti si sà la cagione in diuersi generi di essere; & le cose composte per lo numero, peso, & misura de gli elementi; Il motto, Par, & Impar, dichiara, che cosa sia quella, che dà tutta la diuersità di accidenti à quest'are te, & tutte le dimostrationi.

#### ARITMETICAL

DONNA, che in ambedue le mani tenga una Tauola da numeri, & un'altra uicino a i piedi per terra.

# AMARITUDINE.

PER l'Amaritudine si dipinge da alcuni una Donna uestita di negro, & che tenga con ambe le mani un Fauo di mele, dal quale si ueda germogliare una pianta di Assentio, forse, perche, quando siamo in maggior felicità della uita, all'hora ci trouiamo in maggior perico lo de'disstri della fortuna; ouero, perche, conoscendosi tutte le qualità dalla cognitione del cotrario; all'hora si può hauere persetta scien za della dolcezza, quando si è gustata una estrema amaritudine. Però disse l'Ariosto:

> Non conosce la pace, & non la stima Chi prouato non hà la guerra prima.

perche quella medesima amaritudine, che è nell'assentio, si dice ancora per metasora essere ne gli huomini appassionati.

#### ARROGANZA.

DONNA, uestita del color di uerderame, hauerà l'orecchie dell'Asino, terrà sotto al braccio sinistro un Pauone, & con la destra mano alta mostrerà il dito indice.

L'Arroganza è uitio di coloro, che, se bene si conoscono di poco ua lore,

lore, nondimeno, per parere assai presso à gli altri, pigliano il carico d'imprese dissicili, & d'importanza, però con ragione si dipinge con l'orecchie dell' Asino; nascendo questo uitio dalla ignoranza, & dalla' stolidezza, che non lascia preuedere il successo delle Imprese, che si prendono con poco giudicio. Il Pauone significa', l'arroganza essere una specie di superbia; & il dito alto l'ostinatione di mantenere la pro pria opinione, quantunque salsa, & dal commun parere lontana. Et così ancora dipingeuano gli antichi la Pertinacia, che è quasi una cosa medesima con l'Arroganza.

# ARTE.

ATRONA, con una Manuella, & una Licua nella mano del fira, & nella finistra con una siamma di suoco. tutte l'arti, che usano istromenti, & machine, (che sono molte) riducono la forza di tutte le loro proue alla dimostratione del circolo, & da esso riceuono le loro ragioni, & il loro stabilimento. Et però si dipinge l'Arte con la Manuella, & con la Lieua, le quali hanno la forza loro dalla bilancia, & questa l'hà dal circolo, come scriue Arist. nel lib. delle Mecaniche. La siamma del suoco si pone come istromento principale delle cose artisciose: perche, ò consolidando, ò molliscando le materie, le sa habili ad essere adoprati dall'huomo in molti esserciti industriosi.

## ARTE.

ONNA, uestita di uerde, nella mano dritta tiene un pennello, & un scarpello, & con la sinistra un Palo fitto in terra, al quale ui sia legata una pianta ancora nouella, & tenera. Il pennello, & lo scarpello signisicano l'imitatione della natura, che particolarmente si uede espressa nel dipingere, & nello scolpire, il che si mostra nel pennello, & nello scarpello. &, perche in alcune altre non imita, ma sopplisce a i disetti di essa, come nell' Agricoltura particolare; però ui si aggiunge il Palo sitto in terra, quale con la sua drittura sà, che per uigor dell'arte cresca il torto, & tenero arboscello.

# ACQVISTO CATTIVO.

H Vomo uestito del colore delle soglie dell'albero, quando stan no per cascare, starà detta sigura in atto di caminare, & un lembo della ueste stia attaccato ad uno spino, tirando un grande squarcio, à che riuolta mostri il dispiacere, che ne sente, & nesta destra mano.

·622 2 2 13

terrà un Nibbio, che rece. Vestessi il male acquisto del detto colore. perche, si come facilmente cascano le foglie dell'albero, così anco cascano, & uanno male le cose non bene acquistate. Et lo spino mede simamente dimostra, che uanno male, quando l'huomo meno ci penfa, le cose di mal acquisto. A questo proposito disse l'Alciato:

L'edace Nibbio, mentre
Rece il sourchio cibo, che rapio,
Con la madre si duol del fato rio,
Dicendo, Ahi, che del uentre
M'escon l'interiora, e in gran periglio
Mi sento. Et ella à lui;
Non ti doler, ò siglio,
Che'l tuo non perdi nò, ma quel d'altrui.

# ADOLESCENZA.

VERGINELLA, di bello aspetto, coronata di fiori, mostri rifo, & allegrezza, con la ueste di uarij colori. Et è antica inuentione. Perche gli Egittij, quando uoleuano mostrare nelle loro pitture l'Adolescenza, (secondo che racconta il Pierio) faceuano una Veste di uarij colori, significando la uolubilità della natura giouenile,
& la uarietà de i desiderij, che sogliono uenire à i giouani, mentre sono nella più fresca età, & ne gli anni più teneri.

### ASTROLOGIA:

DONNA, uestita di color ceruleo, con la ssera celeste in mano; & con un libro pieno di stelle, & figure astronomiche. à gli homeri haurà l'ali, per dimostrare, che egli stà sempre co'l pensiero le uato in alto, per sapere, & intendere le cose celesti.

## ASTROLOGIA.

ONNA, uestita di color ceruleo, hauerà l'ali à gli homeri; nel la destra mano terrà un copasso, nella sinistra un globo celeste. Vestesi di color ceruleo, per dimostrare, che questa scienza nella conteplatione de corpi celesti si essercita. le si dipinge in mano il Globo ce leste, co'l compasso, per essere proprio suo il misurare i cieli, & considerare le misure de'loro mouimenti, & l'ali à gli homeri si pongono, per la ragione già detta.

ASTRO

Porterà alle spalle l'ali. Nella destra mano terrà un Scettro; nel la sinistra una ssera; & à canto un Aquila. Astrologia, che è parola uenuta dal Greco, suona nella nostra lingua Ragionamento di stelle, le quali si considerano in quest'arte, come cagioni de gli essetti contingenti dell'huomo, ò della natura. Et si dipinge la figura di color celeste, perche nel Cielo stanno ssiste le stelle, & di là sù essercitano la sor za loro; &, per mostrare la dissicoltà dell'apprensione per la tanta lon tananza, le si sanno l'Ali, le quali ancora souente non bastano. & per questo medesimo ui sista l'Aquila. Lo Scettro dimostra, che le stelle in un certo modo hano specie di dominio sopra i corpi sublunari. & con questo rispetto sono considerate dall'Astrologo.

#### ASTVTIA!

NNA, uestita di pelle di Volpe, & sarà di carnagione mol-

to rossa, tenendo una Simia sotto il braccio.

L'Aftutia, come dice S. Tommaso, 1.2. alla questione 55, è un uitio di coloro, che, per conseguire quel che desiderano, si uagliono di mezzi non conueneuoli. però si dipingerà uestita di pelle di Volpe, essendo questo animale astutissimo: & per tale ancora è conosciuto da gli antichi, & da Esopo nelle sue Fauole adoprato in questo proposito molte uolte. Della Simia scriue Aristotele nell'Historie de gli Animali, che è astutissima. La carnagione rossa, per detto del medesimo Aristotele lib. 8. de Fisonomia cap. 10. significa astutia, perche il bollimento di sangue sempre genera nuoui motinell'anima, sacendo nell'huomo il sangue quello, che sa it suoco nel mondo, il quale sempre stando in moto consuma tutte le cose combustibili, auuicinandosi ad esso.

AVARITIA.

DONNA, pallida, & brutta, co capelli negri. sarà macilenta, in habito di serua, & le si legga in frote la parola MAOVTAN, cioè Pluto, il quale sù Creso Dio delle ricchezze. Sarà cinta d'una Catena d'oro, trahendosene dietro per terra gran parte. mostrerà le mammelle ignu de, piene di latte. terrà co la mano manca un Fanciullo serito in mozo al petto, & con la medesima mano un coltello insaguinato; nella destra una Tazza d'oro, oue raccolga il sague, che esce dalla serita, quasi accocia per beuerlo. Pallida si dipinge, perche l'impallidisce il cotinuo pensero.

siero di accumular tesoro, con appetito insatiabile di fare suo tutto quello, che è d'altri, senza hauer riguardo, ò à forza di leggi, ò à conuenienza di sorte alcuna. E' ancora la pallidezza effetto di timore, il quale stà sempre abondantissimo nelle uiscere dell'huomo auaro, non si fidando d'alcuno, & molte uolte à pena di se medesimo, per la gelosia, che hà di non perdere una minima particella di quello, che possiede. L'habito seruile, & sozzo, & la catena d'oro, acconcia nella ma niera, che dicemmo, è segno manifesto della ignobile, & uil seruitù dell'auaro. La scritta della fronte ci dichiara, che l'huomo auaro in tutte le sue attioni si scuopre per quello che è, ne si sà celare in alcuna cofa. &, per offeruarsi questo costume con gli Schiaui, si mostra la con dicione de gli auari, medesimamente schiaui della ricchezza. La Catena dell'oro, che si tira dietro, ci mostra, che i tesori, & le gran facoltà, à chi ben considera, sono peso faticosissimo, & impaccio mosto noiofo; & il fanciullo amazzato co'l fangue, che essa mostra uolersi bere, è indicio, che non è alcuno ueramente auaro, che non sia crudele, usurpandosi quell'utile, che con proprij sudori la pouertà per uiuere si procura. Et, essendo la Maestà di Dio solita d'arricchire più l'uno, che l'altro, acciò non manchi l'occasione di operare uirtuosamente in tutti gli stati, secondo la uocatione di ciascuno, l'auaro, preuertendo questi ordini, quello che hà acquistato più tosto lascia marcire con in gordi disegni, che l'adoperi à souuenimento de'bisognosi.

# AVARITIA:

On NA, uestita del color del Ferro. sarà scapigliata, & scalza, nella destra masso tenendo un Rospo, & con la sinistra una bora sa legata. L'Auaritia si può dire, che sia un ssrenato amore, & appetito d'hauere, simile ad una siera insatiabile, & diuoratrice di tutte le co se, che non cessa mai di coprire con grosso uelo il uiso alla ragione, & con disustata forza spezzare il sreno della temperanza, con appetito in statiabile, &, non guardando, che cosa sia sede, trassmuta i cuori pieto si in crudeli, & si sà uniuersal guastatrice delle uirtù. Consiste l'Auaritia principalmente in trècose. Prima è, desiderare più del conuene-uole la robba d'altri, perche la propria stia intiera; & però le si dipin ge il Rospo nella destra mano, il quale si astiene di quello, di che hà grandissima copia. Poi, in acquistare più di quello, che è necessario; & però ha dipinto la ueste del color di ferro, ò della ruggine, che lo consuma. Vltimamente, è, ritenere inordinatamente le cose sue, & ciò si rappresenta nella borsa serrata. L'Alciato assomble la l'Auaro

2 7

ad un Asino carico di pretiose ujuande, che, per nodrir se stesso, mangia le spine. & dice così:

L'HVOM, ch'ammassa dinari, & è sì uile,
Che si pasce di rape, ò cosa tale,
Nèmai, per cangiar pelo, cangia stile',
Ch'auaritia maggior sempre l'assale,
E' ueramente à l'Assino simile,
Che, quanto il peso, più, ch'ei porta, uale,
Ei men l'assaggia, & per uiuanda cara
Sol si pasce di spini, & herba amara.

AVARITIA

On le mani di uccello di rapina, cinta di serpenti, & con un piede posato nella Terra, l'altro nel Mare, la finse M. Cristosoro Lauro, il quale merita particolar memoria per la sua uirtù, & per la beneuolenza mia; acciò che si mostrasse ancora così la inquieta natura de gli auari, che ogni cosa auidamente prendono, & abbracciano, con desiderio di assorbire, & diuorare tutto il Mondo; con ueleno di mala conscienza, che rode loro, & consuma l'anima.

AUARITIA.

ONNA, pallida, & magra, che nell'aspetto mostri assanno, & malinconia; à cato haurà un Lupo magrissimo, &, à guisa d'Idro pico, hauerà il corpo molto grande, & sopra ui terrà una mano, per segno di dolore, & con l'altra tenga una borsa legata, & stretta, nella quale miri sisamente. Il Lupo, come racconta Cristosoro Landino, è animale auido, & uorace, il quale non solamente sa preda aperta dell'altrui, ma ancora con aguati, & insidie furtiuamente, &, se non è scoperto da Pastori, ò da Cani, non cessa, sino à tato, che tutto il greg ge rimanga morto, dubitando sempre di non hauer preda à bastanza. Così l'auaro, hora con fraude, & inganno, hora con aperte rapine, toglie l'altrui; ne però può accumular tanto, che la uoglia si satij. Dipingesi à guisa dell'Idropico: perche, si come questo non ammorza mai la sete per lo bere, ma l'accresce; così l'auaritia tato cresce nell'huo mo, quanto crescono i Tesori. Però disse Oratio nelle Ode:

Crescit indulgens sibi dirus bydrops? Nec sitim pellit, nisi caussa morbi Fugerit uenis, & aquosus albo Corpore languor.

Et Seneca ancora,

Auaro deeft, tam quod habet, quam quod non habet.

La Magrezza del Lupo nota l'infatiabile appetito dell'auaro, & la inconueniente tenacità della robba, che possiede. Si sa con la borsa serata, godendo più nel guardare i danari, come cosa dipinta per diletto, che in adoprarli come utile per necessità. Et molto à proposito mi pare in questa occasione l'Epigrama di un nobile Accademico di Roma contra uno auaro de'nostri tempi, quale scriueremo nella sua lingua, per non sminuirgli la gratia. Et dice così.

Vt parcas opibus, tibi quid non parcis? an unquam
Augendi census terminus vllus erit?

Desine divitias fuluo cumulare metallo:
Tàm tibi deest quod habes, quàm quod habere nequis.
Quid tam obduras toties, quid Pontice iactas?
Non nisi qui frugi est, possidet ullus opes.
Tu mihi dives eris, qui, ne quo tempore partis
Divitijs egeas, Pontice semper eges?

#### AUARITIA.

SI dipinge da gli Antichi Tantalo in un fiume coperto dall'acqua si no alla gola, al quale sopra alla testa pende un Albero carico di frutti, in modo, che egli non possa arriuare con le mani à i frutti per sa tiar la same, nè al siume p smorzarsi la sete, secodo il detto di Horatio. Tantalus à labris sitiens sugientia captat

Tantalus à labris fitiens fugientia capta**t** Flumina.con quel che fegue.

#### AVDACIA:

DONNA, uestita di rosso, & uerde; haurà la fronte torbida, stando in atto di gittar à terra una gran Colonna di marmo, so-

pra alla quale si posi un Edificio.

L'Audacia è contraria alla timidità, & è uitio di coloro, che poco considerano la difficoltà d'alcune grandi attioni, &, troppo delle lor forze presumendosi, s'auuisano di recarle ageuolmente à fine. però è figurata per una giouane, che tenti con le sue forze di mandar à terra una ben fondata colonna. Il uestimento rosso, & uerde, signi-

fica audacia, come anco la fronte torbida. Così dice Aristotele de Fisonomia al nono

Capitolo.

# AVGURIO BVONO. fecondo l'opinione de Gentili.

VN Giouanetto, che habbia una stella in cima del capo, in braccio tenga un Cigno, & sia uestito di uerde colore, che fignifica
Augurio buono; perciò che l'herbe, quando uerdeggiano, promettono buona copia di frutti. Il Pierio Valeriano nel 44. lib. dice, che quel
li, che anticamente osseruauano gli augurij, confermauano, che la stella è sempre segno di prosperità, & di selice successo. Del Cigno disse Virgilio nel 1. della Eneide:

Però à noi Christiani non è lecito credere alle uanità de gli augurij.

# noncigio A.V. G. V. R. I. 10 C. A. T. T. I.V. 0. 2 about the contained opinione.

Yomo uecchio, uestito del color, che hanno le foglie, quando l'albero dà segno di seccarsi. In mano terrà una Mustèla, & per l'aria dalla sinistra banda ui sarà una Cornacchia. Il color del uestimento ci dimostra, che il cattiuo augurio, ò si stima, che uenga per la uscinanza di qualche male soprastante, come le foglie de gli alberi, che perdono il colore, quando il tronco perde le uirtù. Della Mustela disse l'Alciato:

Quidquid agis, mustela tibi si occurrat, omitte: Signa mala hac sortis bestia praua gerit.

Il medesimo significa la Cornacchia. però Virgil. nella Bucolica dice:

Sape sinistra caua pradixit ab ilice cornix.

Si potrà ancora porre in luogo di questa il Barbagianni, quale, secodo che riserisce Ouidio, è uccello apportatore in ogni luogo di tristisimo augurio.

# . A V R O R A. fecondo il Vafari nella vita di Taddeo Zucchero.

V N a fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s'ingegnano di espri mere con parole, componendola di rose d'oro, di porpora, di rugiada, di fimili uaghezze, e questo quanto a i colori, & carnagione. Quanto all' habito, componendone pur' di molti uno che paia più al propo.ito; si hà da considerare che ella, come ha tre stati, e tre colori distinti, così ha tre nomi, Alba, Vermiglia, e Rancia, per questo gli fa-

-02 V A

rei una uesta fino alla cintura, candida, sottile, e come trasparente.dal la cintura infino alle ginocchia una sopraueste di scarlatto, con certi trinci e gruppi, che imitassero quei suoi riuerberi nelle nuuole, quando è uermiglia. dalle ginocchia in giù fino à piedi, di color d'oro, per rappresentarla quando è rancia, auuertendo, che questa ueste deue esfer' fessa, cominciando dalle coscie, per fargli mostrare le gambe ignude; & così la ueste, come la sopra ueste siano scosse dal uento, & faccino pieghe, & suolazzi. le braccia uogliono essere ignude ancor'esse d'in carnagione pur'di rose. Ne gli homeri gli si facciano l'ali di uarij colori,in testa una corona di rose, nelle mani gli si ponga una lampada, ò una facella accesa, ouero gli si mandi auanti un Amore, che porti una face, & un'altro dopo, che con un'altra suegli Titone. Sia posta à sedere in una fedia indorata, fopra un carro fimile, tirato ò da un Pegafo alato, ò da dua caualli, che nell'un modo, & nell'altro fi dipinge . I colori de'caualli siano dell'uno splendente in bianco, dell'altro splenden te in rosso, per denotargli secondo i nomi che Homero dà loro di lapo, e di Fetonte. facciasi sorgere da una marina tranquilla, che mostri di effer crespa, luminosa, e brillante.

# AVRORA.

Olovanerra alata, per la uelocità del suo moto, che tosto sparisce; haurà le mani piene di siori; perche al suo apparire s'aprano i fiori, che per la notte s'erano serrati.

# AURORA

N A fanciulla, di color incarnato, con un manto giallo in dosfo; hauerà in mano una Lucerna fatta all'antica accesa; starà à federe sopra il Pegaseo Cauallo alato, perche da Homero in più luoghi è chiamata κροκόπε πλος, che uuol dire uelata di giallo, si come nota Eustathio Commentatore d'Homero nel 2-lib. dell'Odissea: & Virgilio ne' suoi Epigrammi dice:

Aurora Oceanum croceo uelamine fulgens Liquit.

Et Ouidio nel 3. libro dell' Arte dell' amare, nota il colore incarna to, dicendo:

Nec Cepholus rosea prada pudenda dea.

Il medesimo Eustathio nel luogo sopradetto dice, che ella ua in sul ca uallo Pegaseo per la uelocità, & perche l'Aurora è molto amica de poe ti, & desta gli spiriti à capricci ingegnosi, & piaceuoli.

1200

CIOVANETTA, di color incarnato, con manto giallo, nel brac cio sinistro tiene un Cestello pieno di uarij siori, & nella stessa mano tiene una facella accesa, & con la destra sparge siori.

# AVTVNNO.

PER l'Autunno si potrà fare Bacco carico d'Vue, con la Tigre appresso, che, saltando, gli uoglia rapire l'uue di mano.
Autunno. Quidio lib. 2. Metamors.

STAVA un' huom più maturo da man manca
Duo di tre mesi, à quai precede Agosto;
Che'l uiso hà rosso, e già la barba imbianca.
Està sordido, e grasso, e pien di mosto;
Hà il stato infetto, e tardi si rinfranca,
Che uien dal suo uelen nel letto posto;
D'uue mature son le sue ghirlande,
Di schi, e ricci di castagne, e ghiande.

#### AUTTORITA'.

DONNA, in fembiate di Matrona, uestita d'oro, che nella destra mano tenga uno Scettro, & con la sinistra due chiaui.

# BELLEZZA.

ONNA, che habbia ascosa la testa frà le nuuole, & il resto fia poco uisibile, per lo splendore, che la circonda, ponga una mano suori dallo splendore, con la quale terrà un giglio, sporgendo con l'altra mano una palla, & un compasso.

Si dipinge la Bellezza con la testa ascosa frà le nuvole, perche non è co sa, della quale più difficilmente si possa parlare con mortal lingua, & che meno si possa conoscere con intelletto humano, quanto la Bellezza, la quale non è altro, che uno splédore, che deriva dalla luce dessa faccia di Dio, come definiscono i Platonici; & in somma è ma istessa coi a con esso, la quale, poi, communicandos in qualche parte per benignità di lui alle sue creature, è cagione, che esse comprendono in qualche parte, che cosa sia bellezza: ma, come quelli, che guardano se stessi nello specchio, subito si scordano, come disse s. Ciacomo nella Epist. Cancosì noi, guardando la bellezza nelle vote mortali, non molto potiamo.

alzarci à uedere quella pura, & semplice chiarezza, dalla quale tutte le chiarezze hanno origine, come benissimo disse Dante nel 13, del Par.

Non è se non splendor di quella idea e a livest anni dividente che partorisce amando il nostro Sire.

Non si potendo dunque uedere il uero principio di Bellezza, come no si può uedere Iddio, che è la perfettione, & la luce di tutte le cose, essendo tutto quello, che è in esso, la medesima essenza con sui medesimo; si dipingerà la figura nella detta maniera, significandosi per la ma no, che si estende co'l giglio, la bellezza de' lineamenti, & de' colori del corpo feminile, nel quale pare, che sia riposta gran parte di quella picciola misura di bellezza, che è partecipata, & goduta interra, come habbiamo già detto di sopra. nell'altra mano terrà la palla co'l compasso, per dimostrare, che ogni bellezza consiste in misure, & proportioni, le quali si aggiustano co'l tempo, & co'l luogo . il luogo determina la bellezza nella dispositione delle Prouincie, delle Città, delle Cafe, de'Tempij, delle Piazze, dell'huomo, & di tutte le cofe foggette all'occhio, come colori ben distinti, & con proportionata quantità, & misura, & con altre cose simili. co'l tempo si determinano le armonie, i suoni, le uoci, l'oratione, gli abbattimenti, & altre cose, le quali con misura aggiustandos, dilettano, & sono meritamente chiamate belle; &, come il giglio, per l'acutezza dell'odore, muoue il senso, & desta gli spiriti; così medesimamente la berlezza muoue, & desta glianimi ad amare, & desiderare di godere, per dare perfettione à se stesso, la cosa, che si conosce per la molta bellezza degna di consideratione, & di prezzo. Sopra di che un nobile, & gentilissimo spirito fece il prefente Sonetto .

E' luce la Beltà, che dal primiero

Splendor nascendo in mille rai si parte,

E sede sà, mentre gli uibra, e parte.

Di quel ch'in Cielo splende eterno uero.

Varia color souente, bor bianco, bor nero,

E luce in una men, ch'in altra parte.

Ne dotta mano di ritrarla in carte

Speri: sì uince ogni opra, ogni pensiero.

Quezli, che'l nostro, el'altro polo eresse.

Quast r'empi à lui sacri, oue il prosondo

Saper s'adopri, e la potenza, e'l zelo,

Vna scintilla sol mostronne al mondo,

E di ciò, ch'egli imaginando espresse.

Note suron le Stelle, e carta il Cielo.

skingen ingelinacali carries DONNA ignuda, con una ghirlanda di gigli, & ligustri in testa; in una mano haura un Dardo; nell'altra un Specchio, porgendodo in fuori, senza specchiarsi dentro ; sederà sopra un Drago molto feroce : I Gigli sono l'antico Ieroglifico della bellezza, come racconta al Pierio Valeriano; forse perche il giglio, trà gli altri fiori, hà quelle trè nobili qualità, che riconobbe una gentildonna Fiorentina nella statua fatta da Scultore poco prattico; perche, essendo ella domandata quel che giudicasse di tale statua ; ella con grandissima accortezza disse; scoprendo le bellezze d'una Donna compita, & la gossezza tacitamente di quell'opera; che era bianca, morbida, & foda; per essere queste qualità del Marmo stesso, & necessarissime in una donna bella; come racconta Giorgio Vasari; & queste trè qualità hà particolarmen te trà gli altri fiori il giglio . Il dardo, facendo la piaga nel principio quali infensibile, la quale poi cresce à poco à poco, & penetrando mol to dentro, è difficite à potersi cauare; & ci dimostra, che, cominciando alcuno ad amare la bellezza delle donne, non subito proua la ferita mortale; ma à poco à poco crescendo la piaga, sente alla fine, che per allentar d'arco non sana. Lo specchio dimostra essere la bellezza feminile medesimamente uno specchio, nel quale uedendo ciascuno se stes so in miglior perfettione per l'amor della specie, s'incita ad amarsi in quella cosa, que si è ueduto più perfetto, & poi à desiderars, & fruirsi. Il Drago mostra, che no è da fidarsi, oue è bellezza, perche ui è ueleno di passione, & di gelosia. E'ignuda, perche no uvole essere coperta di liscio; come anco si può dir, che sia frale, & caduca; & perciò le si pongono i Ligustri nella ghirlanda, conforme al detto di Virgilio: Alba ligustra cadunt, uaccinia nigra leguntur.

# BEATITUDED SE, insegnataci da Christo Sig. nostro.

PRIMABEATITVDINE , and long the second of Spirito, and the second

# dauger a Beati pauperes Spiritu; S. Matteo 5.

CI farà una Fanciulla d'habito corto, stracciato, con la faccia alquan to curua, & che riguarda il cielo, con questo motto, Regnum calorum paupertate venale: parole di S. Agostino. Si fà fanciulla, come di

30

di fesso più dedito alla religione, & più aliena dall'alterezza dell'animo, che non è quello de gli huomini, & anco più inclinata à dar fede alla dottrina della uirtù infegnataci da N. S. & poco creduta da quelli, che, fidandofi nella fapienza mondana, no uogliono ammettere per uir tù quelle, che no deriuano in qualche modo, almeno dalle quattro mo rali(intese, & conosciute ancora da'Filosofi.) E'proprietà feminile, pie garsi ancora alle cose, che nengono dette da altri, & che portano seco humiltà; & compassione, senza molto apparato di Sillogismi . Si sa in habito corto, per mostrare la poca pretensione nelle cose del mondo; perche la uesta longa sempre hà mostrato dignità, & sopreminenza à gli altri; & perciò i Romani non uoleuano, che i loro Cittadini uestis sero di lungo, sin che quest'habito per l'età non potesse far testimonio della uirilità dell'animo, & de'pensieri atti à reggere la Republica . Et però con l'habito corto si uiene à mostrare, che i poueri di spirito tengono poco conto de gli honori, & delle grandezze mondane, le quali bene spesso attrauersandosi al pensiero, come le uesti lunghe sogliono intricarsi frà le gambe, sono cagione, che difficilmente si può caminare dietro à Christo, essendoci necessario essere speditissimi dalle cose del mondo, per seguire la uia del Cielo. Si dice anco uolgarmente, che funt honores onera, come non altro, che peso, si sente dalle uesti, che arriuano fino à terra, à chi le porta. Il uestimento stracciato, & la fac cia curuata, mostrano l'humiltà, che è propriamente il definito per la pouertà di spirito, & è grado più basso di quello, che dimandano humanità, & cortesia i Morali. Rimira il Cielo, per mostrare, che il pre mio di questa uirtù non s'aspetta frà gli huomini, ma solo da Dio, Creator nostro, che hà le uie sue (come dice il Profeta) differenti dalle uic de gli huomini; & il gesto co'l motto sottoscritto di S. Agostino fignifica questo stesso. 1.5 A fil

# SECONDA REATITVDINE è la Mansuetudine.

# Beati mites , quoniam ipsi possidebunt terram .

Mporta l'essere mansueto, & humano, & ad altri, nel bene, & ne gli honesti seruitij, consentire.

Si farà fanciulla, che per lo petto fia passata da un pugnale all'altro lato, & con le mani giunte insieme, co'l motto cauato del Salmo,

Mansueti hereditabunt terram.

Per la medesima ragione detta di sopra, questa figura si farà fanciulla ancor essa, à il Pugnale, che le passa il petto, mostra, che gran uirtù è, saper faper sopportare idanni della uita per la religione, & per l'amor di Dio: il che si nota nelle mani giunte inseme, che è atto di religione, & di sede, altrimenti non solo non sarebbe uirtu, ma si potrebbe più tosto nominar uitio manisesto, per essere ciascuno obligato alla natura, ministra di Dio, à disendere la uita propria. Et il motto dichiara, che il premio di questa uirtu sarà d'hereditar la terra; non questa, che, uiuendo, habitiamo con trauagli, & sastidij; ma quella di promissione, doue sarà perpetua quiete.

# which the committee of the control of the control

# Beati, qui lugent, quoniam ipfi confolabuntur.

Mporta, piangere i peccati proprij, & quelli del prossimo, con le nostre, & loro miserie.

Fanciulla, che largamente pianga, uolta uerfo un Romito, ouero huomo nenerabile, & religioso, il quale stà in atto di consolarla. Il motto dice così: Prasens luctus latitiam generat sempiternam : & è tolto da S. Agostino. Il pianto suole essere, ò per i danni passati, ò presenti, ò da uenire: i quali danni possono essere ò di robba, ò di honore, ò della uita propria, ò d'attinenti. & la penitenza, ò uero pentimento è un segno esteriore d'interna passione per un male, che sia soprastante, ò lontano, ò uicino, ò d'anima, ò di corpo, ò con merito di tale, ò senza. se è con merito fatta con altre debite circonstanze, sarà un'atto, ò uero parte di quella penitenza, che è sacramento; se senza tal merito, ouero senza colpa d'errore, sarà effetto di pietà, benignità, religione, & mansuetudine, intendendo, che sia fatta per fine conueniente, & fanto; Et, essendo lo stato d'una fanciulla ancor tenerella quasi il meno colpeuole, che possa essere, non è dubbio, che facilmente sarà conosciuta per segno di quel che sarebbe necessario à dirne, à chi con parole uolesse esprimere il concetto di questa Beatitudine, nella quale co'l motto si manifesta, che il premio di questa forte di pianto, sarà una perpetua allegrezza dell'altra uita. L'Huomo religioso mostra, che questo pianto, & questo dolore uuol essere mosso da cagio ne pia, & religiosa, acciò che si possa dir atto di uera uirtù,

non come il pianto di Democrito, il quale nacque dall'am bitione, & dal defiderio di parer il più fapiente, & il più meriteuole di tutti

gli altri.

# Q V A ROTA BECATTITUV D'IN ER 1991

B Eati, qui esuriunt, & sitiunt iustitiam; cioè, che sono molto desiderose del uiuere urriuoso, & del bene oprare, di ministrare giustitia à ciascu no, facendo opera, che gli empij siano puniti, & essaltati i buoni.

no, facendo opera, che gli empy lano puniti. S elfaltatti buoni.
Si fara Donzella, che tenga un paio di Bilancie inegualmente pelati do, & ui fia un Diauolo in atto di uoletfe prendere, & essa, con una Spada, che tiene dall'altra mano, lo scaccia. Il motto sarà: Esurientes impleuit bonio. Parole di Maria Vergine nella sua Canzone.

La Giustitia è una costante, & perpetua uolontà di rendere à ciascuno quello che gli si deue. però appartiene à questa beatitudine tanto la se-

La Giustitia è una costante, & perpetua uolontà di rendere à ciascuno quello che gli si deue. però appartiene à questa beatitudine tanto la sete della giustitia legale, che è bene apparentissimo, &iche abbraccia tut ți gli altri beni; quanto il desiderio di uedere esseguita quella, che si afpetta da' legitimi Tribunali . & così l'infegna Nostro Signore per uirtù degna della beatitudine eterna. Le Bilancie notano per se stesse me taforicamente la giultitia, perche, come esse aggiustano le cose graui, & materiali; così effa, che è uirtù, aggiusta i beni dell'animo; & pon regola alle attioni esteriori dell'huomo . Nella Donzella si notano le qualità di quella giustitia, della quale si deue hauer fame, & sete; & si fa giouane, per mostrare, che non si deue aspettat la uecchiezza, & presto uuol esfere messa in essecutione, oue, & come bisogna. Et, perche la giouentu, e per l'ordinario circospetta, auueduta, desiderosa d'honori, fprezzatrice di ricchezze, con l'occhio, & altri fenfiinteri riguardeuole per la uaghezza desiderabile, per la dispositione à molte opere di lode, libera ne i desiderij, netta in tutti gli affari, dedita alla politia, accorta, nemica di riprensione, audace, & confidente, tale, & simile in tutto dourà ancora essere quella giustitià, della quale si deue haucre ansietà, Il Diauolo si figura per lo uitio, che ci stimola continuamente per farci torcere dalla uia della giustitia ma facilmente si scaccia con la tagliente spada del zelo di Dio ? & il premio di questi, fecondo, che ci esprime il motto, è l'esser satiati di cibi; che sono molto meglio delle uiuande di questa uita.

# BEATITYDINE QVINTA,

e la mondezza di cubre cioè, hauere il cuore libero dalle passioni, & dalle disordinate affettioni.

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum uidebunt.

Na Donna, che sparga lagrime di pianto sopra un cuore, che tiene in mano.

La

La mondezza del cuore fù presa da Christo N. S. per l'innocenza, la quale è mondezza dell'anima; & si dice essere nel cuore, quado esso no è occupato da mali pensieri, ouero da affetti cotrarij alla uirtù : & si mostra, che non si possa intendere della mondezza esteriore co le lagrime, le quali sono la uera medicina de gli ulceri dell'anima, come si hà per molti luoghi della facra Scrittura. Il premio della mondezza del cuore sarà, uedere Dio inuisibile à gli occhi corporali, i quali, quado sono ben purgati, uedono solo gli accidenti sensibili, oue quelli della mente non si abbassano, come nel motto si accenna.

#### BEATITVDINE SESTA, è la Misericordia.

Beati mifericordes, cioè quelli, che hanno compassione alle miserie de prossimi, &, potendo, li solleuano.

ONNA, che, spezzado un pane, ne porge una parte per uno à due, o treputtini, che le stanno d'intorno, co'l motto di S. Girolamo:

Impossibile est, hominem misericordem iram non placare Dininam.

La misericordia è uirtù, per la quale sentimo dolore delle miserie altrui, & souuenimo, secodo il possibile, alle loro necessità. Si dice Misericordioso Iddio, perche dissimula i peccati de gli huomini per la penitenza. Si dice Misericordioso l'huomo, che facilmete si piega à dolersi delle miserie altrui: & è quasi la medesima cosa con la pietà. Non si esfercita se nó uerso persone bisognose, afflitte, & disperate, per qualche gran disgratia, ò per gli errori comessi per propria colpa, delli qua li si senta dolore, & pentimento. Tale sù N. S. co'l Ladrone, che era in fedele; & gli diede il Cielo; con la donna Samaritana, che era immersa nelle lasciuie, & la fece casta; con quella, che era adultera, & le rese l'honore; co Maddalena, che era peccatrice, & la fece fanta; con S. Pietro, al quale rimise il peccato d'hauerlo negato, & ancora gli diede le Chiaui del Cielo, giustificandolo: oltre à molti altri essempij, che si leg gono nell'historia del Santo Euangelio, oue non par, che si dipinga N. Signore, se non per uero sonte di misericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi copatire à i mali altrui, & sopportare uolontieri le proprie tribolationi, quado uegano, ò per colpa propria, ò per suo uolere. Sono quattordici l'opere, & effetti di questa uirtù, assegnate distintamete da i Teologi, delle quali la principale è, di fouuenire alla uita al trui co'l mangiare, & co'l bere; & però si fà la Donna, che tiene in mano il pane, & ne sa parte à i bisognosi fanciulli, per se stessi impotenti à procurarselo per altra uia; &, secondo che dice il motto, con questo mezzo facilissimamente si placa l'ira di Dio.

# BEATITVDINE SETTIMA, è l'effer pacifico.

# Beati Pacifici , quoniam fily Dei nocabuntur .

ONNA, che sotto à piedi tenga alcune spade, elmi, scudi, & altre armi rotte, prendendo con una mano un ramo di Vliuo; che da un'altra donna le uien dato; co'l motto del Salmo: Confregit arcum, scutum, gladium, & bellum. Grado di beatitudine assai grande è di coloro, che non pur si dilettano di uiuere nella pace, & nella quiete; (il che pare appetito uniuersale di tutti gli huomini, & fin onde uiene commendata la guerra per se stessa biasimeuole) ma per mezzo delle tribolationi sanno ristorarla, quando sia persa, & per se, & per gli altri, non folo nel corpo con gli nemici esteriori, ma nell'anima, che maggiormente importa con le potenze dell'Inferno. Et si sa la pace con l'armi fotto à piedi, per mostrare, che deue essere acquistata; & mantenuta per uirtu propria, per esfere tanto più meriteuole, & commendabile. L'Vliua si dà in segno di pace, per unita testimonian za de gli antichi, & de i moderni. Così leggiamo, che Enea, essendo. per smotare nelle Terre di Euandro in Italia, per assicurare il figliuolo del Rè, che sospettoso gli ueniua incontro, si fece fuora con un ramo d'uliuo in mano, & il giouane subito si quietò. oltre ad infinitissimi altri essempij; per li quali tutti basti questo. Il premio di costoro è, l'essere del numero de' figliuoli di Dio.

#### BEATITUDINE OTTAVAL

Beati, qui persecutionem patiuntur propter Iustitiam, quoniam ipsorum est Regnum calorum.

Na Donna, che guardi il crudo stratio di tre figliuolini, che le stanno innanzi à i piedi, in uario modo crudelmente ammazza ti, co'l motto preso dall'Apostolo: Sicut socii passionum estis, sic eritis consolationis. & in una mano tenga una Croce, per estere Iddio no bilissimo sopra tutte le cose: però più nobile specie di giustitia srà l'al tre sarà quella, che s'occupa in rendere à lui i douuti honori di lodi, & di sacrificii, quando bene sosse con pericolo manisesto, & con certa ruina di se stesso, & della propria uita: & ciò si mostra per la donna, che tiene la Croce in mano; con la quale si notano le persecutioni per lo zelo della religione, che è la più nobil parte della giustitia, come si è detto. Si dipingono l'una donna, & gli altri sanciulli, come si è detto. Si dipingono l'una donna, & gli altri fanciulli, come

Più.

più alieni da i pensieri dannosi, per li quali possa apparire il merito per proprio errore de gli stratij sopportati.

# BENIGNITA.

ONNA, uestita di azurro stellato d'oro, con ambedue se mani si prema le Mamelle, dallequali n'esca copia di latte, che diuersi ani mali lo beuano; alla finistra banda ui farà un Altare co'l fuoco acceso.

La Benignità non è molto differente dall'Affabilità, Clemenza, & Humanità, & principalmente si essercita uerso i Sudditi; & è compassione hauuta con ragione, interpretando la legge senza rigore; & è quasi quella, che i Greci dimandano spissar; cioè, piaceuole interpretatione della legge. Si ueste di azurro stellato: perche, come il Cielo, per mostrare la sua bellezza, deue essere senza nuuola; che l'impedisca, così anco l'huomo benigno senza seuerità con ignuda piaceuolezza di parole deue essercitare mansueta Giustitia. Dicesi anco Benigno il Cielo, quando è chiaro, & da molte stelle illustrato, & abbellito. Così Benigno si dice l'huomo per molte gratie, che sa, senza aspet tatione di premio, ò di riconoscimento terreno.

Preme dalle Mammelle illatte, del quale beuono molti animali, perche la Benignità con molte, & uarie persone sparge benignamente, ò quelle gratie, che la natura le hà date in abondanza, ò le souerchie al meno. L'Altare co'l succo dinota, che la benignità si deue usare, ò per cagione di religione, la quale principalmente si essercita con li sacrificii, ò almeno non senza essa, talmente, che uenga in pericolo di essere ritardata, ò impedita la Giustitia, per imitare Iddio istesso, il qua-

le è egualmente giusto, & benigno.

# BIASIMO.

VECCHIO, magro, pallido con bocca aperta, & chinato uerfo la terra, la quale ei uà percotendo con un bastone, che hà in mano. Così fingeuano gli antichi Momo Dio della ripressione, & del biasimo.

Si dipinge uecchio, perche è proprietà de' uecchi di biasimare sempre le cose d'altri; ò perche si conosca la loro prudenza imparata con l'esperienza di molti anni; ò per lodar l'età passata; ò per porre freno alla licenza giouanile. Si dipinge ancora uecchio, perche il biasimo nacque da un parto, con la natura, antichissima madre di tutte le cose, & dell' huomo in particolare, che, subito creato, nel gustar delle sue prime delicie, uolle maculare con la bocca immonda le pure, & uere lodi del suo Creatore, biasimando la uolontà sua, che gli haueua pro-

E 2 hibito

# BONTA.

ONNA, uestita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, & con gli occhi riuolti al Cielo; in braccio tenga un Pelicano, con li figliuo lini, & a canto ui fia un uerde Arboscello alla riua d'un fiume.

Il uestito dell'oro significa bontà, per essere l'oro supremanéte buo no frà tutti i metalli. Horatio dimanda Aurea la Mediocrità, dalla quale deriua la bontà istessa in tutte le cose. L'Albero alla riua del fiume è conforme alle parole di Dauid nel suo primo Salmo, che dice; L'huomo, che segue la legge di Dio, essere simile ad un' Albero piantato alla riua d'un ruscello, chiaro, bello, & corrente. & per non esser altro la bontà, della quale parlamo, che il conformarsi con la uolontà di Dio : però si dipinge in tal modo; & il Pelicano medesimamente, il quale è uccello, che, secondo che raccontano molti Auttori, per souuenire i proprij figliuoli posti in necessità, suena se stesso co'l rostro, & del pro prio fangue li nodrifce, come dice diffusamente il Pierio al suo luogo. & de'più moderni nella nostra lingua il Ruscelli nell'Impresa del Cardinale d'Augusta, non mostra altro, che l'istessa bontà. Stà con gli occhi riuolti al Cielo, per essere intenta alla contemplatione Diuina, & per scacciare i pensieri cattiui, che di continuo fanno guerra. Per questo ancora si pone la ghirlanda di ruta, hauendo detta herba proprieta di esser fuggita da gli spiriti maligni. & ne habbiamo autentici testimo nij. Hà ancora proprietà di sminuire l'amor uenereo quest' herba. il che ci manifesta, che la ucra bontà lascia da banda tutti gl'interessi, & l'amor proprio principalmente, il quale folo sconcerta, & guasta tutta l'armonia di questo organo, che suona con l'armonia di tutte le uirtù.

DONNA, inuolta, & ricoperta nell'habito suo quanto sia possibii le; il uestimeto da una parte sarà bianco, & dall'altra nero. Terrà

in capo una Gaza, & in mano una sepia pesce. La parte del uestimento del color bianco mostra, che gli huomini bugiardi primieramente dicono qualche uerità per nasconderui sotto la bugia. L'altra parte di dietro del uestimento nero, si consa con quella sentenza di Trisone Grammatico Greco, la quale diceua, che le bugie hanno la coda nera; & p questa medesima ragione à questa imagine si pone in capo la Gaza, che è di color uario, & la Sepia, laquale, secondo che racconta il Pierio Valeriano nel libro 28. quando si sente presa, manda suori della coda un certo humore nero, nel quale si nasconde, stimando con tale ingan no suggire dal pescatore. così il bugiardo oscura se stessio con la sintione delle bugie, & non uien mai à luce di buona sama.

#### B V G I A.

ONNA, giouane, brutta, ma artificiosamente uestita di color cangiante, dipinto tutto di mascare di più sorti, & di moste lingue. Sarà zoppa, cioè con una gamba di legno, tenendo nella sinistra mano un fascetto di paglia accesa. Santo Agostino dipinge la Bugia, dicendo, che è fassa significatione della uoce di coloro, che con mala intentione niegano, ouero affermano una cosa fassa. Et però si rappre senta in una donna giouane, ma brutta, essendo uitio seruile, & suggito sommamente nelle conuersationi de'nobili, in modo, che è uenuto in uso hoggidì, che, attestandos la sua nòbiltà, come per giuramento, nel parlare, si stima per cosa certa, che il ragionamento sia uero.

Vestesi artificiosamente, perche con l'arte sua ella s'industria di dare ad intendere le cose, che non sono. La uesta di cangiante, dipinta di ua rie sorti di mascare, & di lingue, dimostra l'inconstanza del bugiardo, il quale, dilungandosi dal uero nel fauellare, dà diuersa apparenza di essere à tutte le cose. & di qui è nato il prouerbio, che dice: Mendacem oportet esse memorem. Il fascetto della paglia accesa altro non significa, se non che, si come detto suoco presto s'appiccia, & presto si ammor za, così la bugia presto nasce, & presto muore. L'essere zoppa dà notitia di quel che si dice triuialmente, Che la bugia ha le gambe assai corte.

# CALAMITA".



ONNA, mesta, uestita di nero, & male in arnese; mostrandosi debole, si regga sopra una canna; tenendo in mano un mazzo di spiche di grano rotte, & fracassate, come quelle; che uengono sbattute dalla tempesta.

Il uestimento nero significa maninconia, che è compagna perpetua

# CALVNNIA.

ONNA, che mostri essere sdegnata; nella sinistra mano tenga un Torchio acceso, & con la destra prenda per i capelli un giouanet to nudo, & lo raggiri, il quale alzi le mani giunte al Cielo. Dipingesi con uiso iracondo, perche è cagionata dall'iracondia, & dallo sdegno. Il Torchio acceso dimostra, che la Calunnia è istromento attissimo ad accendere il suoco delle discordie, & delle ruine di tutti i Regni. Il tirarsi dietro il giouane, che hà le mani giunte, ci sa conoscere, che il calunniare non è altro, che lacerare la fama de gli innocenti.

# CAPRICCIO:

I o v A N E T T o, uestito di uarij colori; in capo porterà un cap pelletto simile al uestimento, sopra il quale ui saranno penne di uerse; nella destra mano terrà un Matice, & nella sinistra uno Sperone.

Capricciosi si dimandano quelli, che con Idee dalle ordinarie de gli altri huomini diuerse, fanno pendere le proprie attioni, ma con mobilità dall' una all' altra pur del medesimo genere, & per modo di Analogia. Si dicono Capricci le Idee, che in pittura, ò in musica, ò in altro modo si manisestano lontane dal modo ordinario. L'inconstanza si dimostra nell'età făciullesca, la uarietà nella diuersità de i colori. Il cappello con le uarie penne mostra, che principalmente nella fantafia sono poste queste diuersità di attioni non ordinarie. Lo Sperone, & il Mantice mostrano il capriccioso pronto all'adulare l'altrui uirtù, ò al pungere i uitij.

## CARESTIA.

DONNA, macilenta, & maluestita; nella destra mano tenga un ramo di Salce; nella sinistra una pietra Pomice, & à canto hauera una Vacca magra.

Dipin-

Dipingesi la Carestia, magra, per dimostrare l'effetto del mancamé to delle cose alla uita humana necessarie; perche il danaro, solito à spendersi largamente in più selici tempi, nella sterile stagione poco men, che tutto si trasserisce nel dominio di pochi, di modo, che facilmente i poueri rimangono macilenti, & mal uestiti per carestia di pane, & di danari. La pietra Pomice, & il Salice pianta, sono sterili, & la sterilità è principale cagione della carestia, ma non sola alcune uolte; nasce ancora per l'insatiabile cupidigia di alcuni Mercanti; il quali sogliono (fraudando la natura) afsiggere la pouera gente con li loro inganni. Dipingesi appresso la Vacca, magra, per segno di carestia. & que sto significato lo mostrò Giosesso nelle sacre lettere, quando dichiarò il sogno di Faraone.

### CASTITA.

DONNA, uestita di bianco, si appoggi ad una Colonna, sopra la quale ui sarà un Criuello pieno d'acqua; In una mano tiene un ramo di Cinnamomo; nell'altra un uaso pieno d'Anella: Sotto alli piedi un Serpente morto, & per terra ui saranno danari, & gioie.

Vestes questa donna, di bianco, per rappresentare la purità dell'animo, che mantiene questa uirtù; & s'appoggia alla Colonna, perche non è finto, & apparente, ma durabile, & uero. Il Criuello sopra detta Colonna, per lo gran caso, che successe alla Vergine Vestale, è indicio, ò simbolo di castità. Il Cinnamomo odorisero, & pretioso, dimostra, che non è cosa della castità più pretiosa, & soaue; &, nascendo quest'albero nelle rupi, & frà le spine, mostra, che frà le spine della mortificatione di noi stessi, nasce la castità, & particolarmente la uerginale. Le Anella sono indicio della castità matrimoniale. Il serpente è la concupiscenza, che continuamente ci stimola per mezzo d'amore. Le Monete, che si tiene sotto à piedi, danno segno, che il suggir l'auaritia è conueniente mezzo per conservare la castità.

## CASTITA.

ONNA, bella, di honesta saccia; nella destra mano terrà una sferza alzata in atto di battersi; & un Cupido con gli occhi bendati gli stia sotto à'piedi. Sarà uestita di lungo, come una Vergine Vestale; & cinta nel mezzo di una sascia, come hoggi in Roma usano le Vedoue, sopra la quale ui sia scritto il detto di S. Paolo: Cassigo corpua meum.

CASTI-

ONNA, uestita di bianco, in capo hauerà una ghirlanda di Ruta; nella destra mano tenga un ramo di Alloro, & nella sinistra una Tortora. La Ruta hà proprietà di raffrenare la libidine, per l'acutezza del suo odore, il quale, essendo composto di parti sottili, per la sua calidità risolue la uentosità, & spenge le fiamme di Venere, come dice il Mattiolo nel 3. lib. de' suoi Commenti sopra Dioscoride.

Tiene il ramo dell' Alloro, perche quest' Albero hà grandissima simiglianza con la castità, douendo essa essere perpetua, come è perpetuo il uerde del Lauro, & stridere, & fare resisteza alle fiamme d'Amo re, come stridono, & resistono le sue foglie, & i suoi rami gittati sopra il fuoco. Però Ouidio nel primo lib. delle Metamorf. finge, che Dafne

Donna casta si trasformasse in un Lauro.

La Tortora ci infegna co'l proprio essempio à non contaminare giamai l'honore, & la fede del Matrimonio, conuersando solamente, & sempre, con quella, che da principio si elesse per compagnia.

Si può ancora dipingere l'Armellino per la gran cura, che hà di non imbrattare la sua bianchezza, simile à quella di una persona casta.

CASTITA. nella Medaglia di Giulia Pia .

ONNA, che siede con uno Scertro in mano, & con due Tortore in feno.

# CECITA' DELLA MENTE.

DONNA, uestita di uerde; stia in un prato pieno di uarij fiori, col capo chino,& con una Talpa appresso.

Cecità si dice la prinatione della luce de gli occhi,& per similitudine, ouero per Analogia, si dimanda ancora l'offuscatione della mente, Cecità . però l'una si dimostra con la Talpa, per antico costume de gli Egittij, come racconta Oro Apolline, l'altra con la testa china uerso i caduchi fiori della terra, che sono le delicie mondane, che allettano l'anima, & la tengono occupata senza profitto. perche, quanto di bene il mondo lufinghiero ci promette, tutto è un poco di terra, fotto falfa speranza, & breue piacere ricoperta; dalla quale nondimeno mal uo-Iontieri leuano gli affetti quei, che non possono patire il Sole della uir tù; anzi, come la Talpa muore nel ueder la luce, così essi restano senz'anima alle persuasioni del bene oprare.

DONNA, che nella destra mano tiene un folgore; à canto hausrà un Delsino, & per l'aria uno Sparuiero. Ciascuno di questi è uelocissimo nel suo moto, dalla cognitione del quale in essi si sà facilmente, che cosa sia celerità.

# EARITA.

DONNA, uestita di habito rosso, che nella mano destra tenga un cuore ardente, & con la finistra abbracci un fanciullo.

La Carità è habito della uolontà infuso da Dio, che ci inclina ad amar lui, come nostro ultimo fine, & il prossimo, come noi stessi. Così la descriuono i sacri Teologi . Et si dipinge co'l cupre ardente in mano, & co'l fanciullo in braccio, per notare amendue questi effetti di essa. il cuore si dice ardere quando ama; perche, muouendosi gli spiriti da qualche oggetto degno, fanno ristringere il sangue al core, il quale per la calidità di esso alterandosi, si dice, che arde per similitudine. però i due Discepeli di Christo Signor nostro diceuano, che ardeua loro il core, mentre egli parlaua. Et si è poi communemente usurpata questa traslatione da i Poeti nell'amor lasciuo. Il fanciullo si dipinge à conformità del detto di Christo: Quod uni ex minimis fecistis, mihi fecisiis. Et sono talmente legate insieme queste due cose, che ne questo senza quello, nè quello senza questo si troua. Il uestimento rosso, per la simiglianza, che hà co'l colore del sangue, mostra, che sino all'effusione di esso si stende la uera carità, secondo il testimonio di S. Paolo.

### CARITA.

Donna, uestita di rosso, che in cima del capo habbia una fiamma di fuoco ardente; terrà nel braccio sinistro un fanciullo, al quale dia il latte, & due altri gli staranno scherzando à piedi; Vno di essi terrà alla detta figura abbracciata la destra mano. Senza carità un seguace di Christo è come un'armonia dissonante d'un cembalo discor de, & una sproportione, come dice S. Paolo. però la Carità si dice essere Cara unità, perche con Dio, & con gli huomini ci unisce in amore, & in affettione, che, accrescendo poi i meriti, co'l tempo ci sa degni della più nobile corona del Paradiso. Dunque la ueste rossa significa carità, per la ragione tocca di sopra, però la Sposa nella Cantica amaua questo colore nel suo diletto. La fiamma di suoco, per la uiuacità sua, ci insegna, che la carità non mai rimane di operare, secondo il so-

lito suo amando. Ancora per la carità ttolle, che s'interpretasse il suoco, Christo Nostro Signore, in quelle parole: Ignem ueni mittere in terram, & quid uolo, nisi ut ardeat ? I tre fanciulli dimostrano, che, se bene la carità è una sola uirtù, hà nondimeno triplicata potenza, esfendo senz'essa, & la fede, & la speranza di nissun momento. Il che molto bene espresse il Signor Giouan Buondelmonte nel Sonetto fatto da lui in questo proposito ad imitatione delle parole di S. Paolo : & dice così:

O' più d'ogn' altro raro, e pretiofo Dono, ch'in noi uien da celeste mano, Così hauess'io lo stile alto, e sourano, Come son di lodarti desioso. Tu in cor superbo mai, ne ambitioso Non hai tuo albergo, ma in benigno, e humano; Tu patiente fei , non opri in uano , Ne del ben far sei tumido, d fastoso. Ogni cosa soffrisci, e credi, e speri, Non pensi al mal, di uerità sei pieno, In ricchezze, in honor non poni affetto. O' dolce Carità, che mai nien meno. Deh col tuo foco i bassi miei pensieri Scaccia, e di te sol mi riscalda il petto:

## HIAREZ

TNA Giouane, ignuda, circondata di molto splendore da tutte le bande, & che tenga in mano il Sole.

Chiaro si dice quello, che si può ben uedere per mezzo della luce, che lo illumina, & fà la chiarezza. Et Chiarezza dimanderemo quella fama, che l'huomo, ò con la nobiltà, ò con la uirtù s'acquista. Si dice ancora Chiarezza una delle quattro doti de'Beati in Cielo; & in ciascuno di questi significati.

Si dipinge giouane, perche nel fiorire de'suoi meriti, ciascuno si dice essere chiaro, per la similitudine del Sole, che sa uisibile il tutto.

## MENZA.

ONNA, sedendo sopra un Leone; nella sinistra mano tiene un' Asta,& nella destra una Saetta; la quale mostri non di lanciarla, ma di gittarla uia. Così è scolpita in una Medaglia di Seuero Imperatore, co queste lettere, INDVLGENTIA AVG. INCAR. Il Leone, è simbolo della elemenza: perche, come raccontano i naturali, se egli per sorza supera, e gitta à terra un'huomo, se non sia ferito da lui, non lo lacera, ne l'offende se non con leggierissima scossa. La faetta, nel modo, che dicemmo, è segno di elemenza, non operandos in pregiudicio di quelli, che sono degni di castigo.

#### ELEMENZA.

DONNA, che calchi un Monte di Arme, & con la mano destra porga un ramo d'Vliuo, appoggiandosi col braccio sinistro ad un tronco del medesimo albero, dal quale pendano i Fasci consolari.

La Clemenza, non è altro, che un'astinenza da correggere i rei co'l debito castigo, &, essendo un temperaméto della seuerità, uiene à com porre una persetta maniera di Giustitia, & à quei, che gouernano, mol to necessaria. Appoggiasi al tronco dell'Vliuo, per mostrare, che no è altro la Clemenza, che inclinatione dell'animo alla misericordia. Porge il ramo della medesima pianta, per dare segno di pace. Et le Armi gittate per terra co' Fasci consolari sospesi, notano il non uolere contra i colpeuoli essercitar la forza, secondo che si potrebbe, per rigore di giustitia. però si dice, che propriamente è Clemenza l'indulgenza di Dio à' nostri peccati. Però il Vida, Poeta religioso, in cambio del Mercurio, singe, che Gioue della Clemenza si serua nell'ambasciaria nel 5. libro della Cristiade.

#### CLEMENZA.

DONNA, che con la finistra mano tenga un processo, & con la de. stra lo cassi có una penna, & sotto alli piedi ui saráno alcuni libri.

### CONCORDIA.

DONNA, che tiene in mano un fascio di uerghe strettamete legato. La Concordia è una Vnione di uolere, & non uolere, di molti, che uiuono, & conuersano insieme. però si rappresenta con un fascio di Verghe, delle quali ciascuna per se stessa è debile, ma tutte insieme sono forti, & dure. Onde disse Salamone: Funiculus triplex difficile rumpitur. Et mediante l'unione si stabilisce maggior forza nelle operationi de gli huomini.

# CONCORDIA MILITARE.

DONNA, armata, colle manitenga un gran uilluppo di Serpi; perche è preparata per difender se stessa con l'armi, & per nuo:

### CONCORDIA DI PACE.

ONNA, che tiene due Corna di abondanza ritorte infieme, che fono l'unione de pensieri, & delle uolontà di diuerse persone, & coll'altra mano un uaso di suoco; perche la concordia nasce dall'amo re scambieuole, il quale si assomiglia al suoco materiale, per essere detto di calore interiore dell'anima.

## CONCORDIA DE GLI ANTICHI.

DONNA, che nella mano destra tiene alcuni Pomi granati, & nel la finistra un Cornucopia con una Cornacchia; la quale si uede in molte Medaglie di Faostina Augusta scolpita co'l motto Concono Dia, per l'eterna sedeltà, che usa questo animale con la sua copagnia. Però l'Alciato disse:

Cornicum mira inter fe concordia uitæ Mutua, statq. illis intemerata fides.

I Pomi granati presso à gli antichi significauano concordia: perche tali deuono essere gli animi concordi, & in tale unione trà se stessi, come sono le granella di questi pomi, dalla quale unione, nasce poi l'abondanza, che è il neruo del uiuere politico, & concorde.

#### CONCORDIA.

DONNA, bella, che mostri grauità; nella destra mano tenga una Tazza, nella quale ui sarà un Pomo granato; nella sinistra uno Scettro, che in cima habbia siori, & frutti di uarie sorti: in capo ancora hauerà una ghirlanda di mele granate con le soglie, & co' frutti; insieme con la ghirlanda per acconciatura ui sarà una Mulachia. Et così nelle Medaglie antiche si uede scolpita.

#### CONCORDIA.

ONNA, che nella destra mano tiene un Pomo granato, & nella sinistra un mazzo di Mortella; & si fabrica in tal maniera, secon do il detto del Pierio Valeriano, con l'auttorità di Democrito, dicendo, che la Mortella, & i Pomi granati si amano tanto, che, se bene le radici di dette piante sono poste alquanto lontane l'una dall'altra, si auujcinano nondimeno, & s'intrecciano insieme.

CON-

# nella Medaglia di Papieno.

DONNA sedente, che nella destra hà una patena, & nella sinistreun Corno di Douitia co lettere, CONCORDIA AVGG. et S. C. Vedi Sebastiano Erizzo.

# CONCORDIA:

Donna, coronata di Vliuo, che tenga con la man destra un sascio di freccie legato con una benda bianca da un capo di esso, & con una rossa dall'altra; nella mano sinistra tenga un Cornucopia.

Si corona di Vliuo, per fegno di pace, effetto della Concordia. Il fascio di freccie, legato al modo detto, significa la moltitudine de gli animi, uniti insieme co'l uincolo della carità, & della sincerità, che dissicilmente si possono spezzare, somministrandosi frà se stesse il uigore, & la gagliardezza. onde poi è la Concordia produttrice di frut ti piaceuoli: come dall'altra banda la Discordia non sà se non produrre spine, & triboli di maledicenza, & liti, che sturbano la compagnia, & l'amoreuole consortio de gli huomini nel uiuere politico, & ragioneuole.

#### CONFIDENZA.

ONNA, con li capelli sparsi; con ambedue le mani sostenti una Naue. La considenza porta seco la cognitione dell' imminente pericolo, & la salda credenza di douerne scampar libero. & senza que ste due qualità uarierebbe nome, & cangierebbe l'essere suo. però si dipinge con la Naue; che è segno di considenza, con la Naue i nauiganti ardiscono di pratticare l'onde del Mare, le quali solo con la facilità del perpetuo moto par che minaccino ruina, morte, & esterminio all'huomo, che, quando passa la terra, esce suora de suoi consini. A questo proposito disse Horatio nella 3. Ode del primo libro:

I/li robur, & as triplex
Circa petius erat, qui fragilem truci
Commissi pelago ratem
Primus: Et poi:
Quem mortis timuit gradum ?
Con quel che segue.

COGNI

ONNA, che nella destra mano tiene una uerga, ouero uno Scet tro, & nella sinistra un libro. Da che si comprende e che la cognitione delle coses acquista per mezzo dell'attenta lettione de' libri il che è un dominio dell'anima.

# CO M RE ODO INAL 3

Don NA, in habito di Zingara, ma il suo uestimento sarà di uarij colori; nella destra mano terrà un cornetto da sonare di mu-

sica; nella sinistra una Maschera, & ne' piedi i zoccoli.

La diuersità de colori, nota le uarie, & diuerse attioni, che si esprimono in questa sonte di poesia sila quale diletta all'occhio dell'intelletto, non meno, che la uarietà de colori diletti all'occhio corporeo, per esprimere gli accidenti dell'humana uita, uirtù, uitij, & condiciono mondane, in ogni stato, & qualità di genti, suor che nello stato Reale: & questo si mostra, co' zoccoli si quali surono da gli antichi adopra it in recitar Comediei, per mostrare la mediocrità dello stile, & delle persone, che si introducono à negotiare. La Comedia hà propositioni ni facili, & attioni dissicili: & però si dipinge in habito di Zingara, per essere questa sorte di gente larghissima in promettere altrui beni di sortuna, li quali dissicilmente per la pouertà propria possono communicare. Il Cornetto, & la Maschera si adoprauano nelle Comedie de gli antichi, & notano l'uno l'armonia, l'altro la imitatione:

#### COMEDIA.

ONNA, di età matura, d'aspetto nobile; in mano terra la Tibia; in piedi i zoccoli; nell'acconciatura della testa ui saranno molti trauolgimenti, & con grande intrico di nodi; con questo motto, Describo mores hominum.

# CONSCIENZA.

DONNA, con un cuore in mano, dinanzi à gli occhi, con questo feritto in lettere d'oro: ο'κεία σων εσις: cioè, la propria conscienza. stando in piedi, in mezzo un prato di siori, & un campo di spine.

La conscienza, è la cognitione, che hà ciascuno dell'opere, & de' pensieri nascosti, & celati à gli altri huomini. però si dipinge in atto di riguardare il proprio cuore, nel quale ciascuno tiene occultate le

fue

sue secretezze, le quali solo à lui medesimo sono à uiua forza palesi. Stà co'piedi ignudi nel luogo sopradetto, per dimostrare la buona, & cattiua uia, per le quali ciascuno, caminando, ò con le uirtù, ò co' uitij, è atto à sentire le aspre punture del peccato, come il soaue odo redella uirtù.

# CONSCIENZ.A.

DONNA, disembiante bellissimo, uestita di bianco, con la soprauesta negra; nella destra mano terrà una lima di serro; hauerà scoperto il petto dalla parte del cuore, doue la morderà un Serpe, ouero un Verme, che sempre stimola, & rode l'anima del peccatore:

.... CO NISSER V ATION E.

DONNA, uestita d'oro, con una ghirlanda d'Uliuo in capo; nella mano destra terrà un fascio di miglio, & nella sinistra un cerchio d'oro.

L'Oro, & l'Vliuo fignificano conservatione; questo, perche conservatione; & quello, perche difficilmente si corrempe; il Miglio parimente conserva le Città. Il Cerchio, come quello, che nelle figure non ha principio, ne fine, può fignificare la duratione delle cose, che per mezzo di una circolare trasmutatione si conservano.

# ONSIDERATIONE.

Onna, che nella sinistra mano tiene un Regolo; nella destra un cópasso, & à canto hà una Grue uolante con un sasso in un prede. Sarà detta figura uestita di color perso. Tiene il Regolo in mano, & il compasso, per dimostrare, che, some sono questi istromenti mezzani per conseguire con l'opera quella drittura, che l'intelletto dell'Artesice si forma; così i buoni essempis, & i saui ammaestramenti guidano altrui per dritta uia del uero sine, al quale generalmente tutti aspirano, & pochi arriuano: perche molti, per torte uie, quasi ciechi, si lasciano dal cieco senso alla loro mala uentura trasportare. La Grue si può ado perare in questo proposito lecitamente. Et, per non portare altre autto rità, che possano infassidire, basti quella dell' Alciato, che dice in lingua nostra così.

PITAGORA infegnò, che l'huom douesse Considerar con ogni somma cura L'opera, che egli fatta il giorno hauesse, S'ella eccedeua il dritto, e la misura, E quella, che da far pretermettesse. Ciò sà la Grù, che'l uolo suo misura; Ondene piedi suol portar un sasso, Per non cessar, d gir troppo alto, d basso.

# CONSIGLIO.

Homo uecchio, uestito di rosso, & al collo hauerà una collana d'oro, alla quale sia pendente un cuore; nella destra mano tiene

un Libro, & nella sinistra una Ciuetta.

L'huomo uecchio dimostra Consiglio; perche l'età matura è quella, che partorifce la perfettione del fapere, & dell'inténdere, non potendo nella giouentù esfere per lo poco tempo molta maturità. La Collana co'l core, come dice Macrobio nel primo libro de' Saturnali, si portaua, acciò che, guardandola, tornasse à memoria l'essere huomo; essendo il Cuore prima sede dell'anima nostra. Il Libro nella mano destra fignifica, che il configlio nasce dallo studio di sapienza. La Ciuetta fù l'insegna de gli Ateniesi, huomini di gran sapienza, & consiglio; su consegrata ancora à Minerua Dea della sapienza, & nata dalle ceruella di Gioue; perche, chi configlia, deue ueder lume, quado à gli altri è oscuro; & giudicare, & discernere il bene dal male, & il bianco dal nero, come la Ciuetta, che uede benisfimo di notte, come scriuono i naturali. Si uedono ancora, mediante il consiglio, le cose quantunque difficili, & occulte, & leuato dall'animo il uelo del le menzogne, si penetra con la uista dell'intelletto la uerità. Vestesi di rosso, perche questo colore significa carità, per la quale si dee muouere il saggio à consigliare altrui. of the contract the contract of the contract of the

# winter Cilo S of A N Z to A. Established

Onna, chetiene la destra mano alta; con la sinistra un' Asta, & si posa colli piedi sopra una Base quadra. La mano alta è indicio di pertinace costanza ne' fatti proponimenti. La Base quadrata significa sermezza, perche, da qual si uoglia banda si posi, stà salada, & contrapesata egualmente dalle sue parti. il che non hanno in tanta persettione i corpi di altra sigura. L'Asta parimente è conforme al detto uo lgare, che dice, Chi ben s'appoggia, cade di rado. Et esser costan te non è altro, che stare appoggiato, & saldo nelle ragioni, che muouo no l'intelletto à qualche cosa.

CON-

GIOVANE, armatocon una Trauersina rossa sotto al corsaletto; tenga una spada ignuda in atto di uolerle spingere contro al cun nemico, con una Gatta à piedi; da una parte, & dall'altra un Cane.

Il Contrasto, è una forza di contrarij, de' quali uno cerca preualere all'altro; & però si dipinge armato, & presto à disendersi, & ossendere il nemico. Il color rosso ci dimostra l'alterezza dell'animo, & il dominio delle passioni, che stanno in moto; & muouono il sangue. Si sà in mezzo d'un Cane, & d'una Gatta, perche da dissimili, & contrarie nature prende esso l'origine.

# ome of all CONTRASTO.

GIOVANETTO, che fotto all'armatura habbia una ueste di co lor rosso; nella destra mano tenga un pugnale ignudo con siero sguardo, con un'altro pugnale nella sinistra, tirando la mano indietro, in atto di uoler ferire.

# CONTENTO.

GIOVANE, in habito bianco, & giallo; mostri le braccia, & gambe ignude, & i piedi alati, tenendo un Pomo d'oro nella mano destra, & nella sinistra un mazzo di fiori; sia coronato d'Vliuo, & gli risplenda in mezzo al petto un Rubino.

### CONTRITIONE.

DONNA, in habito semplice, & bianco, con capelli sparsi, & stan do in piedi, mostri di percuotersi il petto ignudo.

#### CONTRITIONE.

DONNA, di aspetto gratioso, & bello; stia in piedi co'l pugno della mano dritta serrato, in atto di percuotersi il petto ignudo, co'l braccio manco steso alquanto in giù, & la mano aperta, gli occhi pieni di lagrime, riuolti uerso il Cielo. perche la contritione è il dolor grandissimo, che hà un peccatore di hauer ossesa la Diuina Maestà.

-1103

DONNA, bella in piedi, con capelli sparsi, uestita di bianco, coll petto scoperto, mostrando di percuoterlo col pugno diritto, & con la sinistra mano si spogli della sua ueste, la quale sarà tracciata, & di colore berettino, in atto diuoto, & supplicheuole; cal chi con i piedi una maschera.

Dipingesi la Contritione di faccia bella, per dimostrare, che il cuore contrito, & humiliato non è sprezzato da Dio, anzi è mezzano à placarlo nell'ira, come dice Dauid nel Salmo 1. & è questa una dispositione contraria al peccato, ò uero, come desiniscono i Theologi, un dolore preso de'proprij peccati, con intentione di consessarii? & di sodissare; & il nome istesso non significa altrò, come dice S. Tommaso nell'additione della terza parte della sua Somma al primo articolo, che una constattione, ò siminuzzamento di ogni pretensione, che ci po tesse dar la superbia per qualche bene in noi conosciuto. La Maschera sotto à' piedi, significa il dispregio delle cose mondane, le quali sono beni apparenti solo, che lusingano, ingannano, & ritardano la uera co gnitione in noi stessi.

Stà in atto di spogliarsi de ustimenti stracciati, perche è la Contritione una parte della penitenza, per mezzo della quale ci spogliamo de uestimenti dell'huom uecchio, riuestendoci di Christo istefo, & della sua gratia, che adorna, & assicura l'anima nostra da ogni.

cattiuo incontro ..

# CONVITO.

Tovane, ridente, & bello, di prima lanugine, stando diritto in piedi, con una uaga ghirlanda di siori in capo; nella destra mano con una Facella accesa, & nella sinistra con un Asta, & sarà uestito di uerde. Così la dipinse Filostrato: & si sa giouane, per essere tale età più dedita alle seste, & à sollazzi, che l'altre non sono. I conuiti si sanno à sine di commune allegrezza tra gli amici: però si dipinge bello, & ridente; in capo con una ghirlanda di siori; che mostra relassation d'animo in delicature, per cagione di conseruare, & accrescere le amicitie, che suole il conuito generare.

La Face accesa si dipingeua da gli antichi in mano di Himeneo Dio delle nozze: perche tiene gli animi, & gl'ingegni suegliati, & allegri il conuito, & ci rende splendidi, & magnanimi in sapere egualmente

fare, & riceuere con gli amici ufficij di gratitudine .

Donna, di età matura, che nella mano destra tenga un Lituo co un fascetto di scritture, & la sinistra alzata in atto di ammonire. Quì per la correttione intendiamo l'atto del dirizzare l'attione humana torta, & che si dilunga dalla uia della ragione. il che deue farsi da persone, che habbiano auttorità, & dominio sopra coloro, che deuono essere corretti; & però si sa co'l Lituo in mano, usato segno di signoria presso à gli antichi Rè Latini, & Imperatori Romani. Il fascetto di scritture significa le querele, quasi materia di correttione.

#### CORRETTIONE.

O N N A , vecchia, & grinza, che, sedendo, nella sinistra mano tenga vna ferula, ò vero vno staffile, & nell'altra con la penna emen-

.di una scrittura, aggiungendo, & togliendo varie parole.

Si dipinge vecchia, & grinza; perche, come è effetto di prudenza la correttione in chi la fà, così è cagione di rammarico in quello, che dà occasione di farla, perche non suole molto piacere altrui, sentir correggere, & emendare l'opere sue: &, perche la correttione si essercita nel mancamento, che facciamo nella uia, ò delle attioni, ò delle contemplationi, si dipinge con lo staffile, & con la penna, che corregge le scritture; prouedendo l'una co'l dispiacere del corpo alla conuersatione politica; l'altra con li termini di cognitione alla beatitudine si-lossica.

### CORRVITELA NE GIVDICI.

ONNA, che stia à sedere in Tribunale, con un memoriale, & una catena d'oro nella mano diritta, con una Volpe à piedi, & sarà uestita di uerde. Dipingesi à sedere in Tribunale; perche la corruttela cade in coloro, che sententiano in giuditio, essendo essa uno storcimento della uosotà del giudice à giudicar ingiustamente per sorza de doni.

Il memoriale in mano, & la collana, sono indicio, che ò con parole, ò con danari la giustitia si corrompe. La Volpe per lo più si pone per l'astutia; & perciò è conueniente à questo vitio, essendo, che si essercita con astutia, per impadronirsi de' danari, & delle uolontà de gli altri huomini. Vestesi di uerde, per li fondamenti della speranza, che stanno nell'hauere, come detto habbiamo di sopra.

55/61

On n'a, giouane, con bella acconciatura di testa, uestita di ueste di cangiante, con ambe le mani si alzi il lembo della ueste dinanzi, in modo, che scuopra le ginocchia, portando nella ueste alzata molte ghirlande di uarie sorti di siori; hauerà à i piedi una statuetta di Mercurio, alla quale si appoggierà alquanto, & dall'altra banda un paro di ceppi; sarà la terra, oue si posa, sassona ma sparsa di molti siori; che dalla ueste le cadano ne' piedi, & hauerà le scarpe di piombo.

La Corte è una unione di huomini di qualità alla seruitù di persona segnalata, & principale; &, se bene io diessa posso parlare con qualche fondamento per lo tempo, che ui ho consumato dal principio della mia fanciullezza sino à quest'hora, nondimeno racconterò solo l'Encomio di alcuni, che dicono la Corte effere gran maestra del uiuere humano; sostegno della politezza; scala dell'eloquenza, teatro de gli honori, scala delle grandezze, & campo aperto delle conuersationi, & delle amicitie; che impara di ubbidire, & di commandare, di esser libero, & seruo, di parlare, & di tacere, di secondar le uoglie altrui, di dissimular le proprie, di occultar gli odij, che non nuocono, di ascondere l'ire, che non offendono, che insegna esser graue, & affabile, liberale, & parco, seuero, & faceto, delicato, & patiente, che ogni cosa sà, & ogni cosa intende; de'secreti de' Principi, delle forze de' Regni, de' prouedimenti della Città, dell' elettioni de' partiti, della conseruatione delle fortune; &, per dirla in una parola sola, di tutte le cose più honorate, & degne in tutta la fabrica del Mondo, nel quale si fonda, & afferma ogni nostro oprare, & intendere. però si dipinge con uarie forti di ghirlande nella ueste alzata, le quali significano queste odorifere qualità, che essa partorisce; se bene ueramente molte uolte à molti con interesse delle proprie facoltà, & quasi con certo pericolo dell'honoré, per lo sospetto continouo della perdita della gratia, & del tempo passato. il che si mostra nelle ginocchia ignude, & uicine à mostrare le uergogne, & ne' ceppi, che lo raffrenano, & l'impediscono . però i fiori sparsi per terra in luogo sterile, & sassos, mostrano l'apparenza nobile del Cortigiano, la quale è più artificiosa per compiacere al suo Signore, che naturale per appagarne se medesimo . L'acconciatura della testa maestreuolmente fatta, è opera di delicatura; le scarpe di piombo, mostrano, che nel seruigio si deue esser graue, & non facilmente muouersi à' uenti delle parole, ouero delle opinioni altrui, per concepirne odio, sdegno, rancore, & inuidia, con appetito d'altra fortuna. La ueste

ueste di cangiante, mostra, che tale è la Corte, dando, & togliendo à suo piacere in poco tempo la beneuolenza de' Principi, & con essa gli honori, & facoltà; le si pone appresso la statua di Mercurio, la quale da gli antichi su posta per l'eloquenza, che si uede essere perpetua compagna del Cortigiano. Et, perche da molte persone si dipinge in diuersi modi, secondo la uarietà della Fortuna, che da lei riconoscono; srà gli altri il Sig. Cesare Caporale Perugino ne'uersi burleschi del la sua Corte la dipinse, seruendosi dello stile Satirico, come quello, che era male asserto, per non hauer mai, seguendola, in se stesso ueduce opere conformi alle pretensioni del suo sapere. & però non c'increscerà scriuere i suoi uersi, che dicono così:

LA Corte si dipinge una Matrona Con uiso asciutto, e chioma profumata, Dura di schiena, & molle di persona; La qual sen'uà d'un drappo uerde ornata, Benche à trauerfo à guifa d'Hercol tiene Una gran pelle d'Asmo ammantata; Le pendon poi dal collo aspre catene, Per propria dapocaggine fatale, Che scior se le potrebbe, e uscir di pene; Hà di specchi, & scopette una Reale Corona; tien fedendo sù la paglia Un pie in bordello, e l'altro à lo spedale; Sostien con la man destra una Medaglia, Oue sculta nel mezzo è la speranza, Che fà stentar la misera canaglia; Seco il tempo perduto alberga, e stanza, · Che uede incanutir la promissione Di fargli un di del ben, se gli n'auanza; Poi nel rouescio u'è l' Adulatione, Che fà col uento de le sberrettate Gli ambitiofi gonfiar com'un pallone; Vi sono anco le Muse affaticate, Per solleuar la misera, e mendica Virtute oppressa da la pouertate; Ma fi gittano al uento ogni fatica, C'hà ful corpo una macina da guato, E fortuna ad ogni hor troppo nemica: Tien poi nell'altra man l'hamo indorato Con esca pretiofa , cruda , & cotta , Che per lo più diuenta pan muffato.

Nè lascierò di scriuere il Sonetto del Signor Marc'Antonio Cataldi, il qual dice à questo istesso proposito.

Vn variostato, vna volubil sorte,

Vn guadagno dubbioso, vn danno aperto,

Vn sperar non sicuro, vn penar certo,

Vn con la vita amministrar la morte;

Vna prigion di sensi, vn lascio sorte,

Vn vender libertade à prezzo incerto,

Un aspettar merce contraria al merto,

E questo, che'l vil volgo appella Corte.

Quini bangli Adulatori albergo sido,

Tenebre il ben oprar, la fraude lume,

Sede l'ambition, l'inuidia nido.

L'ordire insidie, il farsi dolo, e Nume

Un huom mortal, l'esser di sede insido,

Appar qui gloria, abi secolo e abi costume of

### CORTESIA.

DON NA, uestita d'oro, coronata à guisa di Regina, & che sparga collane, danari, & gioie. La Cortessa è virtù, che serra spesso gli oc chi ne'demeriti altrui, per non serrar il passo alla propria benignità.

#### CRAPULA.

DO NNA, grassa, brutta nell'aspetto, & mal vestita, con tutto lo stomaco ignudo; hauerà il capo sasciato sino à gli occhi; nelle mani terrà vna telta di Leone, che stia con la bocca aperta, & per terra ui

faranno de gli Vccelli morti, & de pasticci, ò simili cose.

Si fà Donna brutta, perche la Crapula non lascia molto alzare l'huo mo da pesser seminili, & dall'opere di Cucina. Si ueste poueramente, per mostrare, che li crapuloni, ò per lo più sono huomini sprezzatori della politezza, & solo attendono ad ingrassare, & empire il uentre, ò perche sono poueri di uirtù, & non si stendono co'l penser loro suori di questi consini. Lo stomaco scoperto mostra, che la crapula hà bisogno di buona complessione, per smaltire la varietà de' cibi, & però si fà con la testa fasciata, doue i sumi ascendono, & l'ossendono. La grassezza è effetto prodotto dalla Crapula, che non lascia pensare à co se fastidiose, che fanno la faccia macilente. La testa di Leone è anti-co simbolo della Crapula; perche questo animale s'empie tanto souer chio,

chio, quando ne ha commodita, che facilmente poi sopporta per due, ò tre giorni il digiuno, & per indigestione il siato continouamente gli pute, come dice il Pierio Valeriano al suo luogo. Gli Vccelli morti, & i pasticci si pongono come cose, intorno alle quali si essercita la crapula.

# CRAPULA.

D'NNA, mal uestita, & di color uerde; sarà grassa, di carnagione rossa; s'appoggierà con la mano destra sopra uno Scudo, dentro del quale ui sarà dipinta una Tauola apparecchiata con diverse uiuande, con un motto nella Touaglia, che dica, Vera Felicitas. & l'altra mano la terrà sopra un Porco.

La Crapula è un effetto di gola, & confiste nella qualità, & quantità de'cibi, & suole communemente regnare in persone ignoranti, & di grossa pasta, che non sanno pensar cose, che non tocchino il senso.

Vestesi la Crapula di uerde; percioche del continouo hà speranza di mutare uarij cibi, & passar di tempo in tempo con allegrezza. Lo Scudo nel sopradetto modo, è, per dimostrare il fine di quelli, che attendono alla crapula, cioè il gusto, il quase credono, che porti seco la uera feticità di questo mondo, come uoleua Epicuro. Il Porco da molti Scrittori è posto per la crapula, percioche ad altro non attende, che à mangiare, &, mentre diuora le sporcitie nel sango, non alza la testa, ne mai si riuolge indietro, del continouo seguitando auanti per trouar miglior cibo.

#### CRUDELTA.

ONNA, di color rosso nel uiso, & nel uestimento, di spauentola guardatura; In cima del capo habbia un Rossgnuolo; & con am be le mani assoghi un fanciullo nelle sascie: perche grandissimo effecto di crudeltà è l'uccidere chi non solamente non nuoce altrui, ma è innocente in ogni minima sorte di delitto.

Il uestimento rosso dimostra, che i suoi pensieri sono tutti sanguigni. Per lo Rossgnuolo si uiene accennando la fauola di Progne, & Fi-

lomena, uero indicio di crudeltà : onde disse l'Alciato :

Cum volucris propriæ prolis amore fubit.

Però disse Quidio nel v r. libro delle Metamors.

C O M B sigre crudele al bosco porta

Così, doue men puote effere scorta;
Porta il figliuol la madre empia, e proterua;
E àlui, che madre chiama, e la conforta
A perdonargli, e l'accarezza, e osserua;
Mentre più la lusinga, e più la prega
Co'l ferro baccanal la gola sega.

# CRVDELTA.

DONNA, ridente, uestita di ferruggine, con un grosso Diamante in mezzo al petto, che stia ridendo in piedi, con le mani appoggiate à i fianchi, & miri un incendio di Case, & occisioni di fanciulli ri

uolti nel proprio sangue.

La Crudeltà è una durezza d'animo, che fà gioire delle calamità de gli altri; & però le si sà il Diamante, che è pietra durissima, & per la sua durezza è molto celebrata da Poeti in proposito della crudeltà delle donne. L'incendio, & l'uccisione, rimirate co'l uiso allegro, sono i maggiori segni di crudeltà di qual si uoglia altro. & pur di questa sorte di huomini hà uoluto potere gloriarsi il mondo à tempi passati nella persona di più d'un Nerone, & di molti Herodi, acciò che non sia sorte alcuna di sceleraggine, che non si conserui à perpetua memoria nelle cose publiche, che sono le Historie, fabricate per essempio de'posteri.

#### CVPIDITA:

ONNA, ignuda, che habbia bendati gli occhi co l'ale alle spalle.

La Cupidità, è un appetito suor della debbita misura, che insegna la ragione; però gli occhi bendati sono segno, che non si serue del lume dell'intelletto. L'ale mostrano uelocità, colle quali essa segue ciò, che sotto specie di buono, & di piaceuole le si rappresenta.

Si sa ignuda, perche con grandissima facilità scuopre l'essere suo.

#### CURIOSITA.

DONNA, con uestimento rosso, & azurro, sopra il quale ui sia no sparse molte orecchie, & Rane, hauerà i capelli diritti, con

le mani alte, co'l capo, che sporga in fuora, & sarà alata.

La Curiosità, è desiderio sfrenato di coloro, che cercano sapere più di quello, che deuono. Gli orecchi mostrano, che'l curioso hà solo de siderio d'intendere, & di sapere cose riserite da altri. Le Rane, per hauere hauere gli occhi grossi, sono indicio di curiosità, & per tale significato sono prese da gli antichi: percioche gli Egittij, quando uoleuano si
gnificare un huomo curioso, rappresentauano una Rana: & il Pierio
Valeriano dice, che gli occhi di rana legati in pelle di Ceruo insieme
có la carne del Rosignuolo, sanno l'huomo desto, & suegliato, dal che
nasce l'essecurioso. Tiene alte le mani, con la testa in suora; perche
il curioso sempre stà desto, & uiuace, per sapere, & intendere da tutte
le bande le nouità. il che ancora dimostrano l'ale, & i capelli diritti,
che sono i pensieri uiuaci, & li colori del uestimento significano desiderio di sapere.

# CVSTODIA:

ONNA, armata, che nella destra mano tenga una spada ignuda

2 & à canto hauerà un Leone uigilante.

Per la buona custodia due cose necessarissime si ricercano; una è, il preuedere i pericoli, & lo star desto, che non uengano all'improuiso, l'altra è la potenza di resistere alle sorze esteriori, quando per la uicinanza non si può co'l consiglio, & co'discorsi ssuggire: però si dipinge semplicemente co'l Leone, che dorme, senza serrar gli occhi, & co l'armature, che difendono, & danno uigore ne' uicini pericoli.

# DAPOCAGGINE.

ONNA con capelli sparsi, uestita di berettino, che tiri più al bianco, che al nero, la qual ueste sarà stracciata; stia à sedere con le mani sopra le ginocchia, co'l capo basso, & à

La canto ui sia una pecora.

Dipingesi la Dapocaggine co'capelli sparsi, per mostrare la tardità, & pigritia nell'operare, che è disetto cagionato da essa medesima, essendo l'huomo da poco, lento, & pigro nelle sue attioni, & però come inetto à tutti gli esserciti d'industria, stà con le mani posate sopra alle ginocchià. La ueste rotta ci rappresenta la pouertà, & il disagio soprauenente à coloro, che per dapocaggine non si sanno gouernare. Stassi à sedere col capo chino; perche l'huomo da poco non ardisce di alzar la testa à paragone de gli altri huomini, & di caminare per la uia della lode, la quale consiste nell'operatione delle cose dissicili. La Peco ra è molto stolida, ne sà pigliar partito in alcuno auuenimento. Però disse Dante nel suo Inserno: Huomini siate, & non pecore matte.

DONNA, bene ornata, ma che habbia un grandissimo sasso sopra alle spalle, il quale sasso si ornato di molti fregi d'oro, & di gemme; stia con la testa, & colle spalle alquanto curuate. dal che si comprende chiaro quello, che molto più chiaro uede chi lo proua, che gli honori non sono altro, che pesi, & carichi. & però si prende molte uol te questa parola Carichi in lingua nostra, in cambio di honore. & è se lice colui, che sà portarli, senza guastarsi la schiena, & fracassarsi l'ossa.

# DERISIONE.

ONNA, con la lingua fuori della bocca, uestita di pelle d'Istrice, con braccia, & piedi ignudi, co'l dito indice della destra ma no steso, tenendo nella sinistra un mazzo di penne di Pauone, appogi giando la detta mano sopra un' Asino, il quale starà co'l capo alto, in

atto di sgrignare, mostrando i denti.

Derisione, è, quando l'huomo prende in scherzo il male, & il disetto altrui, per proprio diletto, sodisfacendos, che il delinquente ne senta uergogna. Il cauar la lingua suori della bocca, (perche è atto desorime) facendosi alla presenza d'alcuno, è segno, che se ne tiene poco conto: & però la natura l'insegna à fare à fanciulli in questo proposito. La pelle d'Istrice, che è spinosa, mostra, che, senz'arme, il derisore, come l'Istrice medesimo, punge chi gli s'auuicina. Et, perche il principale pensiero del derisore, è, notare l'impersettioni altrui; però si farà co'l dito, nel modo detto. Le penne del Pauone si dipingono per memo ria della superbia di questo animale, che stima srà tutti gli altri se stesso bellissimo: perche non è alcuno, che rida de mali costumi altrui, che quelli stessi non riconosca lontani da se medesimo. L'Asino, nel modo detto, su adoprato da gli antichi in questo proposito, come ne sa testimonianza il Pierio Valeriano, & altri.

#### DESIDERIO VERSO IDDIO.

I o v A N E T T o, uestito di fosso, & giallo, i quali colori fignificano desiderio. sarà alato, per significare la prestezza, con cui l'ani mo inseruorato, subitamente uola à pensieri celesti. Dal petto gli esca una fiamma, perche è quella fiamma, che Christo S. N. uenne à portare in terra. Terrà la sinistra mano al petto, & il braccio destro disteso, il uiso riuolto al Cielo, & hauerà à canto un Ceruo, che beua l'acqua d' un ruscello, secondo il detto di Dauid nel Salmo x Li. doue assomigliò il desiil desiderio dell'anima sua uerso Iddio al desiderio, che hà un Ceruo assetto, d'auuicinarsi à qualche limpida sontana. La sinistra mano al pet to, & il braccio destro disteso, & il uiso riuolto al Cielo, è per dimostrare, che deuono l'opere, gli occhi, il cuore, & ogni cosa essere in noi riuolte uerso Iddio, per parte del debito nostro, che è infinito, secondo il merito della sua bontà.

### DESIDERIO, OVEROCUPIDITA'.

ONNA, ignuda, & alata, che mandi fuora dal cuore una fiamma ardente. Il desiderio, è uno intéso uolere d'alcuna cosa, che all'in telletto per buona si rappresenti: & però tal operatione hà assai dell'im persetto, & all'intelletto della materia prima si assomiglia, la quale dice Aristotele desiderar la forma nel modo, che la semina desidera il ma schio: & con ragione: essendo l'appetito di cose suture, & che nó si possedono. Però il desiderio sotto forma di donna si rappresenta. Le ali no tano la sua uelocità, che in subito uiene, & sparisce. La siamma ci dimostra, il desiderio essere un suoco del cuore, & della mete, che quasi à ma teria secca s'appiglia, tosto che gli si presenta cosa, che habbia apparen za di bene.

#### DIALETTICA.

DONNA, giouane, che porti un elmo in capo co due penne; l'una bianca, & l'altra nera; & con uno stocco nella mano diritta, che d'ambe due le parti punga, & tagli, pigliandosi con la mano in mezzo stà l'una, & l'altra punta. Tenga le due prime dita della mano maca al te, & stefe, stando in piedi con prontezza, & ardire. L'Elmo signistica ui gore d'intelletto, quale nella Dialettica particolarmente si richiede. Le due Penne mostrano, che così il uero, come il falso, con probabili ra gioni questa facoltà disende, & l'uno, & l'altro facilmette solleua, come si cailmente il uento solleua le penne; & le ragioni, essetti d'intelletto ga gliardo, sono come le penne mantenute sù la durezza dell'Elmo, che si mostrano diritte, & belle egualmete nell'occasione. Il medesimo dimo stra lo Stocco da due punte, & la sinistra mano alta con le dita accocie, in modo di aiutare il discorso co'gesti, per mostrare, che il proprio sine di quest'arte è il disputare, & discorrere di qual si uoglia cosa, che si proponga. & però si dice Dialettica, che signissica Disputatrice.

#### DILIGENZA.

DONNA, uestita di rosso, che nella mano destra tenga uno Sperone, & nella sinistra uno Orologio.

La diligenza è un desiderio efficace di farequalche cosa per uedere ne il fine. L'Orologio, & lo Sperone mostrano i due effetti della diligenza; l'uno de'quali è il tempo auanzato; l'altro è lo stimolo, dal qua le uengono incitati gli altri à fare il medesimo. &, perche il tempo è quello, che misura la diligenza, & lo sperone quello, che la sa nascere, si dipinge detta figura con queste due cose.

#### DISCORDIA.

ONNA, in forma di furia infernale, uestita di uarij colori, sa rà scapigliata, i capelli saranno di più colori, & ui saranno mescolati di molti Serpi; hauera cinta la fronte di alcune bende insangui nate; nella destra mano terrà un socile d'accendere il suoco, & una pietra socia, & nella sinistra un fascio di scritture, sopra le quali ui

sieno scritte citationi, essamini, procure, & cose tali.

I uarij colori della ueste fono i uarij pareri de gli huomini, da'quali nasce la discordia; &, come non si trouano due persone del medesimo parere in tutte le cose, così ne anche è luogo tanto solitario, ancor che da pochissima gente habitato; che in esso non si lasci uedere la di scordia: però dissero alcuni Filosofi, che ella era un principio di tutte le cose naturali. Chiara cosa è, che, se frà gli huomini fosse una intera concordia, & che gli elementi seguissero il medesimo tenore, che faremmo priui di quanto hà di buono, & di bello il Mondo, & la Natura . Con tutto ciò, quella discordia, che hà per fine la ruina d'un huomo, che sia dall'altro solo differente d'opinione, si stima, & si deue riputare cosa molto abomineuole, per attendere alla distruttione delle cose ordinate dalla Natura. però si dipingono le Serpi à questa fi gura, percioche fono i cattiui pensieri, i quali, partoriti dalla discordia, sono sempre cinti,& circondati dalla morte de gli huomini,& del la distruttione delle famiglie, per uia di sangue, & di ferite: & per questa medesima ragione le si benda la fronte. Però Virgilio disse:

> Annoda, estringe alla discordia pazza Il crin uiperio sanguinosa benda.

Et l'Ariosto, del Fucile, parlando della Discordia: Dilli, che l'esca, e il sucil seco prenda, E nel campo de' Mori il soco accenda.

Et quel che segue. Perche, come, fregandosi insieme il fucile, & la pietra sanno successo, contrastundo gli animi pertinaci, accendono l'ira, le scritture, nel modo, che dicemmo, significano gli animi diferordi

scordi di coloro, che litigano, che bene spesso per tale effetto consumano la robba, & la uita.

# DISCORDIA

DONNA, uestita, come di sopra, con capelli di uarij colori; con la mano destra tenga un Mantice, & con la finistra un uaso di suo co. La uarietà de colori significa la diuersità de gli animi, come si è detto. Però l'Ariostoscrisse:

LA conobbe al uestir di color cento
Fatto d liste ineguali, er infinite;
C'hor la cuoprono, hornò, che i passi, e'l uento
Leggiero aprendo, ch'erano sdruscite,
I crini hauea qual d'oro, e qual d'argento,
E nerì, e bigi hauer pareano lite.
Altri in treccia, altri in nastro eran raccolti;
Molti alle spalle, alcuni al petto sciolti.

II Mantice, che tiene, co'l uafo di fuoco, mostrano, che ella deriua dal sossio delle male lingue, & dall'ira somentata ne petti humani.

## DISCORDIA.

DONNA, co'l capo alto ; le labra liuide, smorte; gli occhi biechi, guasti, & pregni di lagrime; le mani in atto di muouerle di continouo, con un coltello cacciato nel petto; con le gambe, & piedi sottili, & sorti, & inuolta in soltissima nebbia, che, à guisa di rete, sa circondi. & così la dipinse Aristide.

## DISPERATIONE:

Donn a, uestita di berettino, che tiri al bianco; nella sinistra ma no tenga un ramo di cipresso con un pugnale dentro al petto, ò uero un coltello; starà in atto quasi di cadere, & in terra ui sarà un com passo rotto. Il color berettino signissica disperatione. Il ramo del Cipresso ne dimostra; che, si come il detto albero tagliato non risorge, ò dà uirgusti, così l'huomo, datosi in preda alla disperatione, estingue in se ogni seme di uirtù, & di operationi degne, & illustri. Il Compasso rotto, il quase è per terra; mostra la ragione nel disperato essere uenuta meno; nè hauer più l'uso retto, & giusto. & perciò si rapprefenta co'l coltello nel petto.

DISPRE-

HV o M o, di età uirile, armato, con un ramo di Palma nella finiftra mano, & nella destra con un'Asta, tenendo il capo riuolto uerso il Cielo, coronato d'Alloro, & calchi co'piedi una Corona d'oro,

con un Scettro riuolto in un ramo d'hedera.

Il dispregio del mondo altro non è, che hauer à noia, & stimar uiti le ricchezze, & gli honori di questa uita mortale, che nell'acquisto de gli altri, che sono nell'eterna, danno impedimento il che si mostra nello Scettro, & nella Corona calpestata. Tiene la terra riuolta uerso il Cielo: perche tal dispregio nasce da pensieri, & stimoli santi, & diriz zati in Dio solo. Si dipinge armato, perche non si arriua à tanta perfettione senza la guerra, che sa con la ragione il senso, aiutato dalle potenze infernali, & da gli huomini scelerati, loro ministri, de'quali al sine restando uittorioso, meritamente si corona d'Alloro) hauendo alsciato à dietro di gran lunga coloro, che per uie torte s'affrettano per uenire alla felicità, salsamente credendo, che essa sia posta in una breue, & uana rappresentatione di cose piaceuoli à gusti loro.

# DISTREGIO DELLA VIRTV'.

H Vomo, uestito del color del uerderame; nella sinistra mano tiene un'Ardiolo, & con la destra gli fà carezze; à canto ui sarà

un Porco, il quale calpesti rose, & fiori.

Il colore del uestimento significa malignità della mente, la quale è radice del dispregio della uirtù, & dell'amor del uitio. il che più chiaro si dimostra per le carezze, che detta figura sa all'Ardiolo, il quale è uccello colmo d'inganno, & d'infiniti uitij, come ne sa testimonio l'Al ciato ne gli Emblemi, da noi spesso citati, per la diligenza dell'Auttore, & per l'esquisitezza delle cose à nostro proposito. Fù usanza presso à gli Egittij, quando uoleuano rappresentare un mal costumato, dipingere un Porco, che calpestasse le rose. al che si consorma la sacra Scrittura in molti luoghi, ponendo le rose, & altri odori per la sincerità della uita, & de'cossumi, però la Sposa della Cantica diceua, che l'odore del suo Sposo, cioè dell'huomo uirtuoso, che uiue secondo Iddio, era simile all'odore d'un campo pieno di siori.

# DIVINITA:

DONNA, uestita di bianco, con una fiamma di suoco in cima il capo, & con ambe le mani tenga due globi azurri, & da ciascuno esca

esca una samma. La candidezza, del uestiro, mostra la purità dell'essenza, che è nelle tre persone Diuine, oggetto della scienza de'sacti Teologi, & mostrate nelle tre siamme, che egualmente s'inalzano, come le tre persone. Il coloribianco, è proprio della Diuinità, perche si sa sempositione di sorte alcuna. Però Christo Nostro Signore nel monte Tabor trassigurandosi appari co'l uestito come di neue. I due globi di sigura Sserica, mostrano l'eternità, che alla Diuinità è inseparabile: & si occupa la mano diritta, & la manca con esse; perche l'huomo ancora, per i meriti di Christo, partecipa dell'eternità celeste, adopran doui il merito delle opere buone. Et questo basti hauer detto, lascian do luogo di più lungo discorso alle persone più dotte.

#### DIVINATIONE, SECONDO I GENTILI.

ONNA, con un Lituo in mano, istromento proprio de gli Auguri, le si uederanno sopra alla testa uarij uccelli, & una stella. Così la dipinse Gio. Battista Giraldi. perche Cicerone sa mentione di due maniere di diuinatione; una, della natura; l'altra, dell'arte. alla prima appartengono i sogni, & la commotion della mente; il che signi sicano i uarij uccelli d'intorno alla testa; all'altra si riseriscono l'interpretationi de gli Oracoli, de gli Auguri, de Folgori, delle Stelle, dell'interiori de gli animali, & de Prodigij; le quali cose accennano la Stella, & il Lituo. La Diuinatione su attribuita ad Apolline, perche la soni ellustra gli Spiriti, & li sa atti à preuedere le cose suture con la contemplatione delle incorrottibili. come stimarono i gentili. però noi Christiani douemo con ogni diligenza guardarci da queste superstitioni.

# ons the transfer Di o Lico R E:

Homo, mezzo ignudo, có le mani, & piedi incatenati, & circódato da un Serpente, che fieraméte gli morda il lato manco; farà in uifta molto maninconioso. Le mani, & piedi incatenati, sono l'intelletto, có cui si camina, discorrédo l'opere, che dano esfetto, & discorso, & uen gono legati dall'acerbità del dolore, mó si potendo se nó difficilmete at tedere alle solite operationi. Il Serpéte, che cinge la uita in molte manie ressignifica ordinariaméte sepre male; à il male, che è cagione di destrut tione, è principio di dolore nelle cose, che hano l'essere. Nelle sacre lettere si préde ancora alcune uolte il Serpéte p lo Diauolo inférnale, con l'auttorità di S. Girolamo, & dis. Cipriano, liquali, dichiarado quelle pa role del Pater noster, Libera nos à malo, dicono, che esso è il maggior nostro

nostro male, come cagione di tutte le imperfettioni dell'huomo intetiore, & esteriore.

# DOLORE, DIZEUSI.

Y. Vomo, mesto, uestito di nero, con un torchio spento in mano che ancora renda un poco di fumo, indicij del dolore, che nel cuore principalmente risiede. Sono necessariamente alcuni segni, che si scoprono nella fronte, come in una piazza dell'anima; doue esso cuo re, come disse un Poeta, discopre tutte le sue mercantie; & sono le cre spe, le lagrime, lo storcimento delle ciglia, & altre simili cose, che per questo effetto si faranno nella faccia della presente figura. Il uestimen to nero fù sempre segno di mestitia, & di dolore, come quello, che somiglia le tenebre, che sono privatione della luce, essendo essa principio, & cagione della nostra allegrezza; come disse Tobia cieco, raccontando le fue disgratie al Figliuolo, che doueua mandare in pellegrinaggio. Il Torchio spento mostra, che l'anima (secondo alcuni Filosofi) non è altro, che foco, & ne'continoui dolori, & fastidij, ò si am morza, ò non dà tanto lume, che possa discernere l'utile, & il bene nel le attionis& che l'huomo addolorato è simile ad un torchio ammor zato di fresco, il quale non hà fiamma; ma solo tanto caldo, che basta à dar il fumo, che puote; seruendosi della uita l'addolorato per nodrire il dolore istesso. & si attribuisce l'inventione di questa figura à Zeusi. antichissimo dipintore.

#### DOMINIO DI SE STESSO.

To mo, à sedere sopra un Leone, che habbia il freno in bocca. & regga con una mano detto freno, & con l'altra punga esso Leone con uno stimolo.

Il Leone presso à gli antichi Egittij sù figurato per l'animo, & per la sua forza. Però il Pierio Valeriano dice, uedersi in alcuni luoghi antichi un'huomo figurato nel modo detto, per mostrare, che la ragione deue tenere il freno all'animo, que troppo ardisca, & pungerlo, que si mostri tardo, & sonnolento.

### DOTTRINA:

DONNA, uestita d'oro, che nella finistra mano tenga una siamema ardente alquanto bassa; si che un fanciullo ignudo accenda una candela uicino ad un precipitio, & ambedue siano riuolti alla buona

buona strada, la quale uenga mostrata dalla detta donna al fanciullo

in mezzo à grande oscurità.

Il uestimento dell'oro sembra la purità della dottrina, in cui si cerca la nuda uerità, mostrandosi insieme il prezzo suo. La siamma nella mano alquanto bassa, onde un fanciullo n'accenda una candela, è il lu me del sapere, communicato all'intelletto più debole, & men capace, inuolto ancora nelle cose sensibili, & materiali, & accomodandosi alla bassezza, mostra al fanciullo la buona uia della uerità, rimoucadolo dal precipitio dell'errore, che stà nelle tenebre oscure della commune ignoranza del uolgo; frà la quale è sol beato colui, che tanto può uedere, che bassi per non inciampare caminando. & ragioneuo imente la dottrina si assoniglia alla siamma, perche insegna la strada all'anima, la uiuissica, & non perde la sua luce in accendere altro suoco.

#### D V B B I O.

CIOVANETTO, senza barba, in mezzo alle tenebre, uestito di cangiante, in una mano tenga un bastone, nell'altra una lanterna,

& stia co'l piè sinistro in fuora, per segno di caminare.

Dubbio, è una ambiguità dell'animo intorno al fapere, & per conseguenza ancora del corpo intorno all'operare. Si dipinge giouane, perche l'huomo, in questa età, per non essere habituato ancora bene nella pura, & semplice uerità, ogni cosa facilmente riuoca in dubbio, & facilmente dà sede eguale à diuerse cose: il che come è lodeuole ne' giouani per essere segno di penetrare assai, così sarebbe ne'uecchi biasimeuole, perche mostrerebbono frà le molte esperienze, di non hauere an cora saputa raccogliere la uerità. Per lo Bastone, & la Lanterna si notano l'esperienza, & la ragione, con l'aiuto delle quali due cose il dubbio facilmente ò camina, ò si ferma. Le tenebre sono i campi de' discorsi humani, onde egli, che non sà stare in otio, sempre con nuoui modi camina, & però si dipinge co'l piè sinistro in suora.

#### D U B B I O.

HV o m o, che tenga un Lupo per l'orecchie. percioche gli antichi haucuano in prouerbio dire, di tenere il Lupo per gli orecchi, quando non sapeuano come si risoluere in qualche cosa dubbiosa: come si legge in persona di Demosone nel 3. Atto della Comedia di Terentio, chiamata Formione: & la ragione è tanto chiara, che non hà bisogno d'altro commento.

Ι

I Vomo, ignudo, tutto peníoso, incontratosi in due, ouero tre strade, mostri essere consuso per non saper risoluere qual di det te uie debba pigliare. & questo è dubbio con speranza di bene, come l'altro co timore di cattiuo successo: si sa ignudo, pessere irresoluto.

# ELEMOSINA.

ONNA, di carnagione bianca, di bello aspetto, con fronte quadrata, occhi grassi, & naso alquanto aquilino, con habito lungo, & graue, con la faccia coperta d'un uelo: perche quello, che sa elemosina, deue uedere à chi la sa; & quello,

che la riceue, non deue spiar da chi uenga, ò donde. Habbia ambe le mani nascoste sotto alla ueste, porgendo così danari à due sanciulli, che stiano aspettando dalle bande. Hauerà in capo una Lucerna accesa, circondata da una ghirlanda d'Oliua con le sue soglie, & frutti.

Le mani frà i panni nascose, significano quel che dice S. Matteo al 6. cap. Nesciat sinistra tua, quid faciat dextera; & quell'altro precetto, che dice, Vt sit eleemosina tua in abscondito, & Pater tuus, qui nidet in abscondito, reddat tibi. La Lucerna accesa dimostra, che, come da un lume si accende l'altro senza diminutione di luce, così nell'essercitio dell'elemofina Iddio non pate, che alcuno resti colle sue facoltà diminuite, anzi che gli promette, & dona realmente centuplicato guadagno. L'Oliua per corona del capo, dimostra quella misericordia, che muoue l'huomo à fare elemofina, quando uede, che un pouero ne hab bia bisogno. Però disse Dauid al Salmo L I. Oliua fructifera est in domo Domini. & Hesichio Gierosolimitano, interpretando nel Leuitico Super fusum oleum, dice, fignificare l'elemosina; si come l'Incenso è sim bolico dell'oratione, & de'preghi, che si fanno al sommo Dio. La fisonomia della faccia è descritta così da Aristotele al 6. & 9. cap. ne gli huomini, che hanno magnanimità, & misericordia, che sono ambe due uirtù, dalle quali, come da fonti, l'elemosina nasce,& deriua.

# ELOQVENZA.

Ol o vane, bella, co'l petto armato, & con le braccia ignude; in capo hauerà un elmo circondato di corona d'oro, al fianco hauerà lo stocco; nella mano destra una uerga; nella sinistra un fulmi-

ne, & sarà uestita di porpora : Giouane, bella, & armata, si dipinge; percioche l'eloquenza non ha altro fine, ne altro intento, che persuadere; &, non potendo far ciò senza allettare, & muouere, però si deue rappresentare uaghissima d'aspetto, essendo l'ornamento, & la uaghezza delle parole, delle quali deue essere fecondo chi uuole perfuadere altrui, bello, & proportionato instromento; & però ancora gli antichi dipinsero Mercurio, giouane, piaceuole, & senza barba, i costumi della quale età sono ancora conformi allo stile dell'eloquenza, che è piaceuole, audace, altera, lasciua, & confidente. La delicatura delle parole s'insegna ancora nelle braccia ignude, le quali escono fuo ra dal busto armato; perche senza i fondamenti di salda dottrina, & di ragioni efficaci, l'eloquenza sarebbe enerue, & impotente à conseguire il suo fine. però si dice, che la dottrina è madre dell'eloquenza, & della persuasione: ma, perche le ragioni di dottrina sono per la difficoltà mal uolontieri udite, & poco intefe, però, adornandosi con parole, si lasciano intédere, & danno spesse uolte effetti di persuasione, & così si souuiene alla capacità, & à gli affetti dell'animo mal composti. però si uede, che, ò per dichiarare le ragioni difficili, & dubbie, ò per spronar l'animo al moto delle passioni, ò per raffrenarlo, sono neces? farij i uarij, & artificiosi giri di parole dell'oratore, frà quali egli sappia celare il suo artificio, & così potrà muouere, & incitare, pregando l'altero, & suegliando l'animo addormentato, ò con la uerga della più bassa, & commune maniera di parlare, ò colla spada della mezzana, & più capace d'ornamenti, ò finalmente co'l folgore della sublime, che hà forza di atterrire, & di spauentare ciascuno. La ueste di porpora, con la corona dell'oro in capo; da chiaro fegno, come ella risplende nelle menti di chi l'ascolta, & tiene il dominio de gli animi humani.

ELOQVENZA.

ONNA, uestita di rosso, nella mano destra tiene un folgore, & nella sinistra un libro aperto. Per lo libro mostrandosi, che cosa sia eloquenza, che è l'effetto di molte parole acconcie insieme con
arte, & è in gran parte scrima, perche si conscrui à posteri, & per lo sul
mine metasoricamente il suo essetto proportionato.

# ELOQVENZA.

ONNA, uestita di rosso, nella man destratiene un libro, con la sinistra mano alzata, & con l'indice, che è il secondo dito dell'istessa mano steso, & presso à suo piedi ui sarà un libro, & sopra esso I 2 un Oro-

un Orologio da poluere; ui farà ancora una gabbia aperta con un Papagallo sopra. Il Libro, come si è detto, è indicio, che le parole sono l'istromento dell'eloquente; le quali però deuono essere adoprate con ordine, & misura del tempo, essendo dal tempo solo misurata l'ora tione, & da esso ricevendo i numeri, lo stile, la gratia, & parte dell'attitudine à persuadere. Il Papagallo è simbolo dell'eloquente ; perche l'uno, & l'altro si rende merauiglioso con la lingua, & con le parole; l'uno, imitando l'huomo; & l'altro, la natura, che è regola de gli huomini, & ministra di Dio. & si dipinge il Papagallo suori della gabbia; perche l'eloquenza non è ristretta à termine alcuno, essendo l'ufficio suo di sapere, dire probabilmente di qual si uoglia materia proposta, come dice Cicerone nella Retorica, & gli altri, che han no scritto prima, & dapoi. Il uestimento rosso dimostra, che l'oratione deue essere concitata, & assettuosa, in modo, che ne risulti rossore nel uifo, acciò che sia eloquente, & atta alla persuasione, conforme al detto di Horatio:

Si uis me flere , flendum est primum ipfi tibi.

Et questa assertione concitata si dimostra ancora nella mano, & nel dito alto: perche una buona parte dell'eloquenza consiste nel gesto dell'oratore.

# ELOQVENZA:

MATRONA, uestita d'habito honesto; in capo hauerà un Papagallo, & la mano destra aperta in fuora, & l'altra serrata mofiri di asconderla sotto le uesti.

Questa figura è conforme all' opinione di Zenone Stoico, il quale diceua, che la Logica era somigliante à una mano chiusa; perche procede astutamente; & l'eloquenza simigliante à una mano aperta, che si allarga, & dissonde assai più. Per dichiaratione del Papagallo, seruirà, quanto si è detto di sopra.

# E Q V I T A, nella Medaglia di Gordiano:

DONNA, uestita di bianco, che nella destra tiene le Bilancie, & nella sinistra un Cornucopia ; perche con candidezza d'animo, senza lasciarsi corrompere da gl'interessi, questa giudica i meriti, & demeriti altrui, & li premia, & condanna, ma con piaceuolezza, & remissione, significandosi ciò per le Bilancie, & per lo Cornucopia.

#### EQVITA,

del Reuerendiss. Padre F. IGNATIO.

ONNA, con un regolo Lesbio di piombo in mano; perche i Lesbij fabricauano di pietre à bugne, & le spianauano solo di sopra, & di sotto; &, per essere questo regolo di piombo, si piega secondo la bassezza delle pietre; ma però non esce mai del diritto. così l'Equità si piega, & inchina all' imperfettione humana, ma però non esce mai del diritto della giustitia; & facilmente, credo, si può credere, che questa sia figura sabricata dal Reuerendissimo Padre Ignatio, Vescouo d'Alatri, & Matematico già di Gregorio xiii. essendos così ritrouattà le sue scritture.

# ERRORE.

HV o M o quasi in habito di uiandante, che habbia bendati gli occhi, & uada con un bastone tentone, in atto di cercare il uiaggio, per andare assicurandosi. & questo uà quasi sempre con l'ignoraza.

L'Errore è (fecondo gli Stoici) un'uscire di strada, & deuiare dalla linea; come il non errare, è un caminare per la uia diritta, senza inciampare dall' una, ò dall'altra banda; talche tutte l'opere ò del corpo, ò dell'intelletto nostro si potrà dire, che siano in uiaggio, ò pellegrinaggio, dopò il quale, non storcendo, speriamo arrivare alla felicità. Questo ci mostrò Christo Signor nostro, l'attioni del quale furono tutte per instruttione nostra; quando apparì a' suoi Discepoli in habito di pellegrino; Et Iddio, nel Leuitico, commandando al popoto d'Ifrael, che non uoleffe, caminando, torcere da una banda, ò dal l'altra . Per questa cagione si dourà fare in habito di pellegrino l'Errore, ò di uiandante, non potendo essere l'errore senza il passo delle nostre attioni, ò pensieri, come si è detto. Gli occhi bendati fignisicano, che, quando è oscurato il lume dell'intelletto co'l uelo de gli interessi mondani, facilmente s'incorre ne gli errori. Il Bastone, co'l quale uà cercando la strada, si pone per lo senso, come l'occhio per l'intelletto; perche, come quello è più corporeo, così l'atto di questo è meno sensibile, & più spirituale: & si nota, in somma, che, chi procede per la uia del fenfo, facilmente può ad ogni passo errare, senza il discorso dell'intelletto, & senza la uera ragione in qual si uoglia cofa. Questo medesimo, & più chiaramente mostra l'ignoranza, che appresso si dipinge.

IPINGEVANO gli antichi per l'Estate, come dice Gregorio Giraldi nella fua opera delle Deità , Cerere in habito di Matrona, con un mazzo di spiche di grano, & di papauero, per la ragione det ta nella figura dell'Abondanza. Si dipinge ancora con le sue solite insegne della Face, & della Serpe, che accennano il color della terra con lá corona di spiche, che sono il suo principalissimo frutto. Il uestimento sarà di color giallo, per la similitudine del color delle biade mature; che però è dimandata Gialla, ò Flaua da molti Poeti, & da Virgilio Rubiconda, perche infuoca col fuo calore, però diffe Ouidio nelle Metamorfosi:

> V N A donna, il cui viso arde, e risplende, V'è, che di uarie fiche il capo hà cinto, Con un specchio, che al Sol il foco accende, Done il suo raggio è ribattuto, e spinto: Tutto quel , che percuote, in modo offende , Che resta secco, strutto, arso, & estinto; Ouunque si reuerberi, & allumi, Cuoce l'herbe, arde i boschi, & secca i fiumi.

### ERNITA'.

DON NA, contre teste, che tenga nella sinistra manoun Cerchio, & la destra sia co'l dito indice alto.

L'Eternità, per non essere cosa sensibile, non può conoscersi dall'in telletto humano, che dipenda da fensi, se non per negatione, dicendosi, che è luogo senza uarietà, moto senza moto, mutatione, & tempo senza prima, ò poi, fù, ò sarà, fine, ò principio. Però disse il Petrarca, descriuendo le circonstanze dell'Eternità, nell'ultimo de' Trionfi:

> Non haurd luogo, fù, sard, ne era, Ma è solo in presente, & hora, & hoggi, Et sola Eternità raccolta è intera.

Però le tre Teste sono le tre parti del tempo, cioè, presente, passato, & da uenire, le quali sono ristrette in una sola nell'Eternità. Il dito indice alzato, è per segno di stabile fermezza, che è nell'Eternità, lontana da ogni sorte di mutatione, essendo simil atto solito à farsi da coloro, che uogliono dar fegno d'animo constante, & dal già fatto proponimento non si mutano . Il Cerchio è simbolo dell' Eternità, per

non hauere principio, nè fine, & per essere figura perfettissima fra tutte l'altre.

# ETERNITA', nella Medaglia di Faostina.

Don NA, in piedi, & in habito di Matrona; tenga nella mano deftra il Mondo, & in capo un uelo, che le cuopra le spalle.

Lostar' in piedi, senza alcuna dimostratione di mouimento, ci sa comprendere, che nell'Eternità non ui è moto, nè mutatione del tem po, ò delle cose naturali, ò delle intelligibili. Però disse il Petrarca del tempo dell'Eternità:

Qv A L merauiglia hebb'io, quando restare Vidi in un piè colui, che mai non slette, Ma discorrendo suol tutto cangiare.

La ragione, perche questa figura non si faccia à sedere, essendo il sedere indicio di maggior stabilità, è, che il sedere ci suol notare quasi sempre quella quiete, che è correlatiua del moto, & senza il quale non si può esso intendere; & non essendo compresa sotto questo genere la quiete dell'eternità, ne anche si deue esprimere in questa maniera, ancorche da tutti questo non sia osseruato, come si dirà quì di sotto. Si sa Donna, per la conformità del nome; Matrona, per l'età stabile; Tiene il Mondo in mano, perche il Mondo produce il tempo con la sua mobilità, & significa, che l'Eternità è suora del Mondo. Il uelo, che ambidue gli humeri le cuopre, mostra, che quel tempo, che non è presente, nell'Eternità s'occulta, & si confonde.

# ETERNTIA'. nella Medaglia di Tito.

ONNA, armata, che nella destra tiene un' Asta, nella sinistra un Cornucopia, & sotto à piedi un Globo. Per la detta figura, con la parola Eternità, non si deue intendere dell'Eternità detta di sopra reale, ma di una certa duratione ciuile longhissima, che na sce dal buon gouerno, il quale consiste principalmente in proueder le cose alla nita necessarie, perche, riconoscendo i Cittadini l'abondanza dalla beneficenza del Prencipe, hanno continouamente l'animo uolto à ricompensare l'obligo con la concordia, & con la fedeltà. L'indigenza del uitto dall' altra banda sa storcere i pensieri al danno del Prencipe, & ad altre inconuenienze, che macchiano l'honor proprio, & scontur-

bano la quiete commune. & però gli antichi dipinsero questa duratione, & perpetuità co'l Cornocopia pieno di frutti. Nasce parimente la lunga duratione de gli Stati dal mantenere la guerra in piedi contro al le Nationi Barbare, & nemiche, per due cagioni; l'una è, che si mantengono i Popoli bellicosi, & esperti, per resistere all'audacia, & all'impeto d'altri popoli stranieri, che uolessero offendere; l'altra è, che si assicura la pace, & la concordia frà i Cittadini; perche tanto maggiormente il tutto s'unisce colle parti, quanto è più combattuto dal suo contrario. & questo si è ueduto, & si uede tuttauia in molte Città, & Regni, che frà loro tanto più sono disuniti i Cittadini, quanto meno sono da gl' inimici trauagliati; & si moltiplicano le dissensione ciuili con quiete, & riso dell'inimico, però si dipinge l'Eternità con l'Asta, & con l'Armatura.

# ETERNITA'.

DONNA, in habito di Matrona, che nella destra mano hauera un Serpe in giro, che si tenga la coda in bocca; & terrà detta ima-

gine un uelo in testa, che le ricuopra ambedue le spalle.

Si ricuopre le spalle, perche il tempo passato nell'eternità non si ue de. Il Serpe in giro, dimostra, che l'eternità si pasce di se stessa, nè si somenta di cosa alcuna esteriore; & presso à gli antichi significaua il Mondo, & l'Anno, che si girano perpetuamente, secondo alcuni Filoso si, in se medesimi; però se n'è rinuouata pochi anni sono la memoria, & l'occasione dell'insegna di Papa Gregorio x I I I. & dell'anno ritornato al suo sesto per opra di Lui; & ciò sarà testimonio degno dell' eternità della fama di sì gran Principe.

# ETERNITA'.

ONNA, giouane, & uestita di uerde, per dimostrare, che ella non è sottoposta al tempo, nè consumata dalle sue sorze; starà à sedere sopra una sedia con un'Asta nelsa mano sinistra postata in terra, & con la destra sporga un Genio. così si uede scolpita in una Medaglia antica, con lettere, che dicono, CLOD. SEPT. ALB. AVG. Hauerà ancora in capo un Bassisso d'oro; questo animale era presso à gli Egittij indicio dell' eternità, perche non può esser amazzato da animale alcuno, si come dice Oro Egittio ne'suoi Hieroglissici, anzi sa cilmente co'l stato solo amazza le siere, & gli huomini, & secca l'herbe, & le piante: Fingesti d'oro, perche l'oro è meno soggetto alla corrottione de gli altri Metalli.

# nella Medaglia d'Adriano.

ONNA, che sostiene due teste coronate, una per mano, có queste lettere, AETERNITAS. AVGVSTI. & S. C. Vedi Sebastiano Erizzo.

# ETERNITA', O' PERPETUITA'.

ONNA, che siede sopra d'una sfera celeste; con la destra porga un Sole co'suoi raggi; & con la sinistra sostenga una Luna; per mostrare, come ancora nota il Pierio Valeriano ne'suoi Hieroglisici, che il Sole, & la Luna sono perpetui elementi delle cose; & per propria uirtù generano, & conseruano, & danno il nutrimento à tutti i corpi inferiori. il che sù molto ben considerato da gli antichi Egittii, per rap presentare l'Eternità, credendo sermamente, che questi due lumi del Mondo sossero per durare infiniti secoli, & che sossero cosseruato-ri, & nutritori di tutte le cose create sotto di loro.

# EVENTO BVONO.

N Giouane, lieto, & uestito riccamente; nella man destra hauera una Tazza, nella sinistra un Papauero, & una spica di Grano. Questo buono Euento teneuano così scolpito anticamete i R omani in Căpidoglio, insieme con quello della buona Fortuna, & è come una somma selicità di buon successo in tutte le cose, però lo singettamo in questa maniera, uolendo intendere per la Tazza, & per la Spica, la lautezza delle ui uande, & del bere; per la giouentù, i beni dell'animo; per l'aspetto lieto, i piaceri, che dilettano, & rallegrano il corpo; per lo uestito nobile, i beni della fortuna, senza i quali rimanendo ignudo il buono Euento, sacilmete uaria nome, & natura. Il Papauero si prende per lo sonno, & per la quiete: nel che ancora si scuopre, & accresce il buono Euento.

### F A M A.

ONNA, uestita d'un uelo sottile succinto à trauerso, raccol to à mezza gamba, che mostri correre leggierméte; hauerà due grandi Ali; sarà tutta pennata, & per tutto ui saranno tanti occhi, quante penne, & trà questi ui saranomolte bocche, & orecchie; nella destra mano terrà una Tromba, così la descrisse K VirgiVirgilio, & per più chiarezza scriueremo le sue parole medesime, tra-

dotte in lingua nostra così:

L'A fama è un mal, di cui non più ueloce L'nessura e di nolubilezza Sol uiue, & caminando acquista forze, Picciola al timor primo, & poi s'inalza Fino alle stelle, & entra nella terra, E trà i nuuoli ancora estende il capo.

Et poco poi foggiunge:

Et ueloce di piedi, & leggier d'ale,

Vn menstro horrendo, & grande, al quale quante
Sono nel corpo piume, son tant'occhi,
Disotto uizilanti. & tante lingue,
(Marauiglia da dire) & tante bocche
Suonano inlei, & tante orechie inalza,
Vola di notte in mezzol cielstridendo,
Et per l'ombra terrena, ne mai chino
Gli occhi per dolce sonno, & siede il giorno
A' la guardia del colmo d'alcun tetto,
O' sopra d'alte, & eminenti Torri
Le gran Città smarrendo, & sì del falso,
Come del uero è messaggier tenace.

### FAMA BVONA.

ONNA, con una Tromba nella mano diritta, & nella finistra con un ramo d'Vliua; hauerà l'ali bianche.

La Tromba, significa il grido uniuersale sparso per gli orecchi de gli huomini. Il ramo d'Vliua mostra la bontà della sama, & la sincerità dell'huomo samoso per opere illustri; pigliadosi sempre, & l'Vliuo, & il frutto suo in buona parte: però nella sacra Scrittura si dice del l'olio, parlandosi di Christo S. N. in sigura: Oleum essuma nomentui; & dell'Vliua dice il Salmo; Uliua frustisera in domo Domini. Et per que sta cagione soleuano gli Antichi coronar Gioue d'Vliua, singendolo per sommamente buono, & sommamente perfetto. l'ali di color bianco, notano la candidezza, & la uelocità della sama.

#### FAMA CATTIVA, CLAVDIANO.

DONNA, con un uestito dipinto d'alcune imaginette nere, come puttini, con l'ali nere, & con una Tromba in mano, conforme al detto.

detto di Claudiano nel libro della guerra Getica contro Alarico.

Fama quigrantes succincia pauoribus alas .

Sono le imaginette notate per quei timori, che si accrescono nel crescere la cattiua sama: l'ali nere mostrano l'oscurità dell'attioni, & la sordidezza.

#### F A M E.

A Fame viene descritta da Ouidio nelle Metamorsosi al libro viij. che in nostra lingua dice così:

OGNI occhio infermo suo si stà sepolto
In una occulta, & cauernosa fossa,
Raro hà l'inculto crin, ruuido, e sciolto,
& di sangue ogni uena ignuda, e scossa,
Pallido, e crespo, magro, e oscuro hà il uolto,
& de la pelle sol uestite l'ossa,
& de l'ossa congiunte in uary modi
Traspaicn uarie sorme, e uary nodi.

De le ginocchia il nodo in fuor si stende,
E per le secche coscie par gonfiato:
La poppa, che à la costa appesa pende,
Sembra una palla à uento senza fiato:
Ventre nel uentre suo non si comprende,
Ma il loco, ù par, che sia già il uentre stato.
Rassembra in somma l'assamata rabbia
D'ossa una Notomia, che l'anima habbia.

#### F A T I C A.

Onna, mal uestita, di color uerde; in mano terrà un libro aperto; stado in atto di leggerlo, & à cato ui sarà un Vitello, ò Giuueco. La Fatica, secondo il detto di Cicerone, è una certa operatione di grande attione d'animo, ò di corpo; & si rappresenta uestita di uerde; perche la speranza la ricuopre, & la mantiene: co'l libro si dimostra la satica della mente, che si apprende principalmente per mezzo de gli occhi, come strada più facile di cognitione in ogni proposito all'intel letto: quella del corpo si rappresenta per lo significato del Giuuenco, conforme al detto d'Ouidio nel libro xv. delle Metamors. doue dice:

Cade la bori seri credunt gaudere iuuenci.

K 2 FATI-

DONNA, robusta, & uestita di pelle d'Asino, in maniera, che la testa dell' Asino saccia l'acconciatura de'capelli; essendo questo animale nato alla fatica, & à portare pesi; si aggiungeranno ancora alla detta acconciatura due ali di Grue, & in mano terrà i piedi del medesimo uccello, il quale serue per memoria della fatica: perche è antica opinione, che i nerui dell'ali, & de'piedi di Grue portati à dosso, sacciano sopportare ogni fatica ageuolmente, & senza alcun dispiacere, come auuertisce il Pierio al libro xvij.

# FATO, DISTOSITIONE FATALE,

TV o M o, uestito con amplissimo uestimento di panno lino, starà riguardando nel Cielo una Stella, che risplenda in mezzo à mol ta luce, la quale sia terminata da alcune nunole da tutte le bande, dalle quali cada in giro fino à terra una catena d'oro, così descritta nell' ottano libro dell'Iliade, & fignifica, secondo che riferiscono Macrobio, & Luciano, la congiuntione, & il legameto delle cose humane con le diuine, & un uincolo dell'humana generatione co'l fommo Fattore fuo, il quale, quando gli piace, tira à fe, & fà innalzare le nostre menti al più alto Cielo, oue mai altrimente non potremmo arrivare co ogni nostro sforzo terreno, però il divin Platone volle, che questa catena fosse la forza dello spirito dinino, & del suo ardor celeste, dal quale so no bene spesso rapiti gli animi di gran ualore à segnalate imprese. Si ueste di lino, perche, come raccota il Pierio Valeriano nel libro xt. gli antichi sacerdoti Egittij ponevano il Lino per lo fato, rendendone ragione, che, come il lino è frutto, & parto della Luna, così anco fono li mortali foggetti alle mutationidel Cielo, Erquesta come anco la se guente imagine, hauiamo descritta conforme alla superstitione de'gen tili. Essendo cosa illecita à noi Christiani credere il Fato: come diffufamente infegna S. Tommafo contra Gentileslib. 3. cap. 93.

#### F A T O.

IIVo mo, nestito di panno lino per la ragione sopradetta hauera in capo una Stella, nella man destra il Caducco di Mercurio, nel la finistra una Conocchia co'l Fuso, ma che il filo sia troco nei mezzo. Le ragioni, che si assegnano alle dette cose, sono queste primieramente: perche il sato si tiene per diuolgata, opinione de' sauji della Gentilità. che consista nella dispositione delle Stelle, & che tutti si nostri humani affari, & importanti negotij, trapassino, secondando il moto di esso però sopra il capo, come dominatrice si dipinge la Stella detta; ste

# -O. R. E.

L 1 Antichi fingeuano un giouane ignudo, allegro, con le Ali alle spalle, con una benda à gli occhi, & co piedi tremanti staua so pra una Ruota. Io non so uedere, per qual altro sine così lo dipingesse ro, se non per dimostrare i tre sonti, onde scaturiscono, & deriuano tut ti i sauori: il primo, è la uirtù, significata per l'ali da gli antichi spese uolte, per mantenere la metasora del uolo dell'ingegno, tristissima presso à Poeti; il secondo è la sortuna, dalla quale si hanno se ricchezze, & si genera la nobiltà, le quali due cose principalmente danno, & mantengono il sauore uiuo, & gagliardo; & la Fortuna è dimostrata con la Ruota, per la ragione da dirsi à suo luogo. L'altra cagione del sa uore è il capriccio, & l'inclinatione di chi sauorisce, senza alcun sine stabile, ò senza sprone di alcuna cosa ragioneuole; & questo nien significato per la cecità de gli occhi corporali, da'quali s'impara esser corto il conoscimento dell'intelletto. Et queste sono tre cagioni.

Si possono ancora con queste medesime cose significare tre essetti di essocioè, con l'ali l'ardire, che si hà dal fauore per impiegarsi à gras di imprese, la superbia, che toglie la virtù, & la conoscenza delle persone men grandi, il che si nota nella cecità, & il dominio della Fortuna, che si conseguisce per mezzo de sauori, & ciò per la Ruota si manifesta, per rò questo si dice secondo il uolgo, non douendo noi attribuir dominio alcuno alla Fortuna dipendendo tutto dalla Divina Providenza. Et im questo s'ha dà seguitar la ucrità, insegnataci da S. Temaso contra gen-

tiles lib. 3.cap.92.

# FAUORE.

N Giouane, armato con uno scudo grande posato in terra, oue sarà dipinto il Mare, con un Delsino, che nuotando porti sapraal dorso 78
al dorso un giouane, che suoni la lira,& con la mano diritta terrà uno
Scettro abbassato uerso la terra.

Si dipinge il Fauore armato per l'audacia di scoprissi uigoroso nell'imprese di molta dissicoltà, alle quali spesso si arrischia, & ne esce facilmente con honore. Lo Scudo è segno, che i fauori sono dissa della fama, & della robba, come esso è fatto per dissa della uita corporale. Il Delfino nel modo detto, accenna la fauola di Arione, nobile sonatore, il quale per inuidia d'alcuni Marinari, essendo gettato dalla Barca nell'acque, su da questo pesce amoreuolmente portato alla riua. Il quale officio si può prendere in questo proposito, perche il fauore deue esser senza obligo, & senza danno di chi lo sà, ma con utile, honore di chi lo riceue. Le quali qualità si uedono espresse nell'actione del Delsino, che senza suo scommodo porta il sonatore per l'acque, & gli salua la vita.

Si dice ancora esser portato uno; che è solleuato dà sauori, & per, mezzo di essi facilmente uiene à termine de suoi desiderij. In cambio del Delsino si potrebbe ancora sare una Naue in alto mare, con un uen to, che le spiri in poppa, per dimostrare, che il sauore è l'aiuto, che si

hà per lo compimento de'desiderij.

Lo Scettro piegato uerfo la terra, è il fegno, che dauano i'Rè di Perfia per fauorire i uassalli, toccandogli la testa.però si legge nell'Hi storie sacre, che Assuero, Artaserse detto da gli Scrittori prosani, per fauorire Ester sua moglie, le toccò con lo Scettro la testa. Gli antichi ancora dipingeuano il Fauore co'l dito più grosso della mano piegato, di che si può uedere la ragione presso al Pierio, & altri Scrittori.

# FALSITA, D'AMORE, ouero Inganno.

ONNA, superbamente uestita; terrà con le mani una Serena, che guardi in uno specchio. Il falso amante, sotto la delicatura di una leggiadra apparenza, le sotto la dolcezza delle finte parole, tiene per ingannare ascose le partispiu dissormi de suoi pensieri maluagi, che per i piedi, le per l'estremità, come habbiamo detto altre uolte, si prendono. Lo specchio, è uero simbolo di falsità, perche, se bene pare, che in esso specchio siano tutte quelle cose, che gli sono poste innanzi, è però una sola similitudine, che non hà realità; le quello, che gli si sprenenta alla similtra, uiene alla destra mano, le medesimamente quello che è dalla destra, uiene alla sinistra, ilche è tutto quello che importa questo nome di Falsità, come benissimo raccota il Pierio nel lib. 42.

ONNA, diallegro, & giocondo uifo, con grauità di Matrona, coronata di Senape, nella finistra mano tenga il corno della Capra nel grembo una Gallina co'suoi polcini à pena nati dalle oua; in terra sarà una Lepre co'suoi parti mandati suora di fresco. & per antico costume la Lepre è seruita in questo proposito, come ancora la Peccora con gli Agnelli, perche sono per propria natura animali secondissimi.

si sa coronata di Senape; perche il minutissimo seme di quest'her ba, senza molta industria, ò diligenza del coltiuatore, fra tutte l'herbe diuiene tale, & di tanta grandezza, che è atta à sostenere gl'uccelli, che

ui si posano.

La Gallina in grembo, con le oua, che nascono, duo pulcini per ouo, dimostra la fecondità di questo domestico uccello. Tali raccota il Pierio hauerne uedute in Padoua. Et si legge ne gli scritti di Alberto, che in un certo luogo della Macedonia couando una Gallina x x 11. oua, nel nascere surono ritrouati 44. pulcini.

Adoperavano ancora gliantichi in questo proposito la Pecora con due Agnelli insieme legati; perche l'antiche Matrone, quando hauctuano partorito due Figliuoli ad un parto, solevano sacrificare una Pecora con due Agnelli à Giunone, presidente della Opuléza, & de'Re

gni, & aiutatrice delle Donne ne'parti.

Della Lepre si legge, che è tanto seconda, che, mentre dà il Latte, partorisce, & pone stà l'uno, & l'altro parto pochissimo interuallo. & racconta Valerio Massimo di un Isola, donde surono ssorzati à partir-si gli habitatori, per la gran copia, che ui era moltiplicata di questi ani mali. Però non sono mancati alcuni, che hanno detto, che i maschi co-cepiscono, partoriscono, & nodriscono i parti proprij, come fanno le semine istesse.

#### FECONDITA.

Nella medaglia di Mammea.

DONNA, che con la sinistra tenga un Cornucopia, & con la defira meni per mano un fanciullo. Si fa il Cornucopia, per adoprarsi ancora questa parola di Fecondità metaforicamente, nella terra, ne gli arbori, ne gl'ingegni, & in ogni altra cosa buona.

#### FECONDITAL Nella medaglia di Faostina.

DONNA, fopra un letto geniale; & intorno le scherzino due fanciulli.

# FEDE RELIGIOS A. ouero Theologia.

ONNA, uestita di bianco, la quale tenga una Croce in una ma no, & nell'altra un Calice; perche essedo ella una ferma creden za di quelle cose, che al senso non appariscono, & nelle quali è fondata la speranza Christiana; & perche i due principali capi della Fede religiosa e uiua informata con la carità, che è uirtù che giustifica l'huomo, & lo sa degno delle richezze dell'altra uita, sono, credere in Christo Crocessisso, come dice S. Paolo, & il Sacramento dell'Altare; però si dipinge con la Croce, & co'l Calice, mostrandosi, che queste due cose, una delle quali appartiene alla Redentione, l'altra alla reintegratione delle forze dell'anima, sono la uia da incaminarsi con progresso nel la fede Christiana.

#### FEDE RELIGIOS A.

O N N A, uestita di bianco,con l'elmo in capo,nella mano destra terrà una candela accesa, sopra un cuore, & nella finistra la

Tauola della legge uccchia, insieme con un libro aperto.

La Fede, come una delle tre uirtù Teologali, tiene in capo l'Elmo, per dimostrare, che, per hauere la uera fede, si deue mantenere l'ingegno sicuro da'colpi dell'armi nemiche, che sono le ragioni naturali de Filososi, & le sossitiche ragioni de gli heretici, & mali Christiani, tenen do serma la mente alla dottrina Euangelica, & à Diuini comandamenti. Il libro, con le Tauole di Moise, sono il Testamento nuouo, & uecchio insieme, come principal somma di ciò, che si deue credere, che sono i commandamenti di Christo Signor nostro, insieme con quel li della uecchia legge, per consormità del detto suo, che dice; Non son uenuto à destruere la legge, ma ad aggiungergli.

Il cuore in mano, con la candela accesa, mostra l'illuminatione della mente, nata per la Fede, che discaccia le tenebre dell'infedeltà, & dell'ignoranza, però per antica cerimonia nel Sacrificio della Messa, &cin altri atti Ecclesiastici, si uede l'uso de'lumi, & delle torchie accese, delche dissusmente tratta Stefano Durante de ritib. Ecc. lib. 1. cap. 10.

& altroue.

Il Reuerendis. Padre Ignatio nella compositione d'alcune suc imagini, distinse la Fede perfetta dall'impersetta; facendone una, che solleui con una mano la carità; l'altra, che la scacci; tenendo ambedue in mano il Calice, per dimostrare, che si riccue la sua persettione ne gli ufficij di carità; & che è ancora senza essi uirtù, se bene di gran lunga si scosta dalla persettione di quel sine, al quale facilmente si solleua mediante il suo aiuto. però S. Iacomo la dimanda Fede morta.

#### F E D E. nella Medaglia di Plautilla:

N huomo, con una Donna, che si danno la fede, stringendost la destra mano.

#### F & D E.

ONNA, uestita di bianco, che si tenga la destra mano sopra il petto,& con la finistra terrà un Calice, & attentamente lo guardi. Sono tre le uirtu insegnateci nella nuoua, & ultima legge data per bocca di Christo N. S. ancorche furono sempre necessarie in ogni legge per la falute dell'anima. Ma la fede è prima delle altre due alle uolte, però non sempre, in generatione, non potendo alcuno hauere, nè speranza, nè carità senza essa, dalla quale queste dipendono in que sta uita necessariamente. Questa dunque si sa uestita di bianco, & bel la di faccia; perche, come il color bianco ci mostra la similitudine del la luce, quale è cosa esistente, & perfetta di sua natura, & il color nero ci mostra le tenebre, che sono solo prinatione di essa; così dobbiamo noi credere, che, chi hà fede perfetta, & formata con la carità, hab bia l'essere, & uiua; &, chi di questa sia priuo, si auuicini, ò sia in tutto prossimo alla priuatione, & alla morte eterna. L'uno ci disse Christo Signor Nostro in quelle parole: Qui credit in me, etiam si mortuus suerit, ninet. L'altro s'hà dal facro Simbolo di S. Atanasio: Hac est fides Catholica, quam nisi quisque fideliter, firmiter q, crediderit, saluns esse non poterit. Mostra ancora la bianchezza del uestimento, che questa uirtù non s'acquista con l'introdurre le scienze nell'anima; come il color bianco à panni non si dà con colori materiali, ma solo s'acquista, purificando il panno da gli altri colori: così la fede, quando è netta l'anima con la gratia, & carita, in modo, che non penda troppo alle in clinationi, che danno diletto, nè alle scienze, che fanno superbo, più efficacemente opera, & ha la sua perfettione. Nota ancora questo, colore, che facil cosa è deuiar da questa santa uirtù, come è facile 5.00

macchiare un candidissimo uestimento; & per questa cagione molti, incorrendo in un solo errore con pertinacia, sono à ragione ributtati dalla Sata Chiesas sapedo, che, qui in uno delinquit factus est omniu ress.

La mano, che tiene fopra il petto, mostra, che dentro nel cuore fi riposa la uera, & uiua sede, & di quella saremo premiati, non della finta, che molte uolte si mostra nella mortificata apparenza de corpi di

Nell'altra mano tiene il Calice, simbolo della Fede, que si sosten-

tano tutte le nostre speranze, & il fine de'nostri defiderij.

#### FEDE NELL' AMICITIA.

Donna, uecchia, & canuta, coperta di uelo bianco, co'l bracció destro disteso, & di un'altro uelo sara coperta la destra mano.

Tiene coperta la man destra, secondo l'ordine di Numa Pompilio, Rè de'Romani nel sacrificio da sassi alla Fede, per dare ad intendere, che si hà da guardare la fede con ogni sincerità, & che ella era consacrata nella destra mano; & però la dobbiamo disendere con ogni pron tezza. Rappresentasi canuta, & uecchia, perche così la chiamò Virgi lio. il che dichiara uno interprete, dicendo, che si troua più sede ne gli huomini, che hanno per molti anni maggiore esperienza; & aggiun ge, per mostrare, che non basta conseruar la fede per alcun tempo, mal bisogna, che sia perpetua. Racconta di più Acrone, che sacrificando alla fede il Sacerdote, si copriua non solo la destra mano con bianco uelo, ma il capo ancora, & quasi tutto il corpo, à dimostratione della candidezza dell'animo, che suol preuenire sempre la fede. però disse l'Ariosto:

Non par, che da gli antichi si dipinga La santa Fè uessita in altro modo, Che d'un uel bianco, che la cuopra tutta, Che un sol punto, un sol neo la pud far brutta.

#### FEDELT A.

DONNA, uestita di bianco, come la Fede, con due dita della destra mano tenga un Anello, ouero Sigillo, & à canto ui sia un Cane bianco.

Si fà il Sigillo in mano, per fegno di fedeltà; perche con esso si fa il Sigillo in mano, per fegno di fedeltà; perche con esso si fa il Sigillo in mano, per fegno di fedeltisimo, hauerà luogo appresso questa imagine con l'auttorità di Plinio nel vi i i ilb. dell'Historia naturale, doue racconta in particolare del Cane di Tito Labieno, ueduto in Roma nel Consolato d'Appio Iunio, & Publio Silio,

Silio, il quale, essendo il poteua uicino à lui, &, essendo egli finalmen mai da giacere Pirraro dalle scale Gemonie, supplicio, che si usaua in te, como quelli, che erano condennati dalla Giustitia; staua il Cane intorno al corpo del già morto padrone, mostrando moltissimi effet ti di dolore, & portando tutto il cibo, che gli si daua, alla bocca d'esso; essendo alla fine il cadauero gittato nel Teuere, il Cane ancora di propria uoglia ui si gittò, reggendo sopra l'acque per buono spatio quel corpo, con infinita merauiglia de' riguardanti. Si legge ancora in Erasto, d'un Caualiero Romano, che haueua un figliuolo unico nel le fasce, presso al quale di continouo staua un Cane domestico di casa; & auuenne, che, facendosi un giorno nella Città alcuni giuochi militari, doue il Caualiere interueniua, uolle la curiosa sua Moglie interuenire alla festa, &, hauendo serrato il fanciullo solo co'l Cane in una medelima stanza, conducendo seco tutte le sue serue, se n'andò so pra un palco della Casa, donde si poreua hauer della festa trattenimento; uscì in quel tempo per una fessura della Muraglia un horribil Serpente, & andatolene alla Culla per uccidere il bambino, fù dal Cane assaltio, & ucciso, restando esso solo insanguinato per alcuni moc si del Serpe : à caso in quel combattimento del Cane, & del Serpe la Culla si uoltò sottosopra; la Balia, allo spettacolo del sangue, & della Culla riuersata, ritornata che fù, conietturando la morte del fanciullo, portò con lagrime al Padre la falsa nuoua: egli, infuriato per tali parole, corse alla stanza, & con un colpo della spada l'innocentissimo Cane per merito di fedeltà diuise in due parti; poi piangendo an dò uerfo la Culla, & credendo uedere le tenere membra sbranate, tro uò il fanciullo uiuo, & sano con sua grandissima allegrezza, & merauiglia; poi, accorgendosi del Serpe morto, uenne in cognitione della uerità, dolendoli infinitamente di hauer dato all'innocente animale la morte in ricompensa della rarissima fedeltà. Molti altri essempi raccontano diuersi altri auttori in questo proposito. à noi bastano questi.

FELICITA ETERNA.

I o v A N E, ignuda, con le treccie d'oro, coronata di Lauro, fia bella, & risplendente; sederà sopra il Cielo stellato, tenendo una palma nella sinistra mano, & nella destra una siamma di suoco, alzando gli occhi in alto con segni di allegrezza.

Giouane si dipinge, percioche la felicità eterna non hà seco se non allegrezza perpetua, sanità uera, bene incorrotto, & tutte le gratie particolari, che seguono la giouentù, & delle quali l'altre età sono

difettofe; si fà ignuda, perche non na duche della Terra, ò per souvenire alla usa, di ualersi delle cose caduche della Terra, ò per souvenire alla usa, di ualersi delle cose caduche della Terra, ò per souvenire alla usa, di ualersi delle cose caduche sono i pensieri soau di sempiterna pace, & sicura concadia. In questo significato è pigliato l'Oro ancora da Poeti, che è la prima età incorrotta de gli huomini, quando si uiueua senza contaminare le leggi della natura. essi la dimandarono l'età dell'Oro, come si è detto in altro proposito altroue.

Ponsi à sedere sopra il Cielo stellato, per dimostrare, che la uera selicità, che solo in Cielo si gode, non è soggetta al rapido corso delle stelle, & allo scambieuole mouimento de tempi. La Corona del Lau ro con la palma, mostra, che non si può andare alla selicità del Cielo, se no per molte tribolationi, essendo uero il detto di S. Paolo, che dice:

Non coronabitur, nisi qui legitime certauerit.

La fiamma ardente dimostra l'amor di Dio, & il mirar alto la contemplatione di lui, perche in ambedue queste parti consiste la beatitu dine, & la compita felicità.

# F E L I C I T A', wella Medaglio di Giulia Mammea con queste lettere :

## FELICITAS PVBLICA.

DONNA, che siede in un bel seggio regale; nella destra mano tiene il Caduceo, & nella sinistra un Cornucopia pieno di frut-

ti, & è inghirlandata di fiori.

La Felicità è un riposo dell'animo in un bene sommamente conosciuto, & desiderato, & desiderabile: però si dipinge à sedere co'l Caduceo, in segno di pace, & di sapienza. Il Cornucopia, accenna il frutto conseguito delle satiche, senza le quali è impossibile arrivare alla selicità, che per mezzo di esse si conosce, & desidera.

I Fiori, sono indicio di allegrozza, dalla quale il selice stato non si diuide giamai. Significa ancora il Caduceo la uirtù; & il Cornucopia la ricchezza: però selici sono srà di noi coloro, che hanno tanti beni della sortuna, che possono prouedere alle necessità del corpo, & tan-

to uirtuofi, che possono alleggerir quelle dell'animo.

#### FELICITA' BREVE.

DONNA, uestita di bianco, & giallo, che tenga in capo una corona d'oro, sia cinta di uarie gemme; nella mano destra hanerà uno Scettro, tenendo il braccio alto, al quale si auuiticchi con le sue frondi una Zucca, che sorga dal terreno uicino a piedi di essa, con la sinistra tenga un Cornucopia pieno di monete, & di gemme.

Il uestimento bianco, & giallo, è indicio di contentezza. La Corona, & lo Scettro, di signoria; & il Cornucopia, di gran ricchezze: nello quali cose la breue, & uana felicità consiste, assomigliandosi alla Zucchistimo breuissimo spatio di tempo altissima diuenuta, in pochistimo mono poi perde ogni suo uigore, & cade à terra. Ilche è con forme à quel che de disse l'Alciato:

CREBBE la Zucca à tanta aliczza, ch'ella

A un altifsimo Pin pafsò la cima;

E, mentre abbraccia in questa parte, e in quella
I rami fuoi, fuperba oltre ognistima.

Il Pin fen'rife, e'à lei cosi fauella:
Breue è la gloria tua; perche non prima
Verrd il Verno dinene, & giaccio cinto,
Che sia ogni tuo vigor del tutto estinto.

#### FERMEZZA D'AMORE.

Donn A, d'ornatissimo habito uestitasper acconciatura del capo haurà due ancore, che in mezzo con bella legatura tégano un cuo re humano, con un motto, che lo circondi, & dica: Mens est firmissima.

# FERM, EZZA, ET GRAVITA' dell'Oratione.

SCRIVE il Pierio nel primo libro de' fuoi Hieroglifici, che, quan do i facerdoti Egittij uoleuano dimostrare in pittura la sermezza, & la grauità dell'oratione, faceuano Mercurio sopra una Base quadra ta senza piedi. Ilche dimostraua la sermezza, '& forza delle parole esquisite, le quali senza l'aiuto delle mani, ò piedi possono per se stesse l'officio, che da loro si aspetta.

#### FERMEZZA.

ONNA, con le membra grosse, di aspetto robusto, uestita di azurro, & ricamato d'argento come di stelle,&con ambe le ma ni terrà una Torre.

Questa figura è formata in maniera, che sacilmente senza molta dichiaratione si può intendere. Però, per non ci trattenere, oue non bisogna, dico solo, che il color della neste con le stelle fisse scolpiteui sopra, mostrano sermezza per similizudine della sermezza del Cielo, il quale per la sua persettione non è soggetto à mutatione locale, ne corrottiua, & non può in modo alcuno vacillare in alcuna parte.

#### FILOSOFIA.

Donna, giouane, & bella, in atro di nauer gran pensieri, ricoperta con un uestimento Aracciato in diuerse parti, talene n'apparisca la carne ignuda in molti luoghi, conforme al uerso del Petrarca usurpato dalla plebe, che dice;

Pouera, e nuda vai Filosofia.

Mostri salire una Montagna molto malageuole, & sassosa, tenendo un Libro serrato sotto il braccio.

E la Filosofia detta madre, & figliuola della uirtù; madre, perche dalla cognitione del bene nasce l'amore di esso, & il desiderio di opera re in somma perfettione cose lodeuoli, & uirtuose; figlia, perche, se non è un'animo ben composto con molte attioni lodeuoli fondato nella uirtù, non suole stimare la Filosofia, nè tenere in conto alcuno i suoi seguaci. Ma, perche pare molto ordinario, & naturale, che la uirtù, habito della uolontà, generi la scienza, che è habito dell'intelletto, il quale è ultimo all'operare; però (essendo massime da Cicerone, & da Macrobio dipinta la uirtù di età senile, che caminando per uia sassosa, spera alla fine ritrouarsi in luogo di riposo ) si dourà fare la Filosofia giouane, come figlia fuor di strada, & per luogo dishabitato, per mostrare partecipatione del Genio, & dell'inclinatione materna. Si dà poiad intendere per la giouentù la curiosità de'suoi quesiti, & che è non men grata à gl'intelletti de'uirtuofi, che sia à gli occhi de gli effeminati una faccia molle, & lasciua. Mostra ancora, che, se bene alletta molti l'età bella, & frefca, li fa nondimeno tirare indietro la difficoltà della uia, & la pouertà mendica de'uestimenti. Sta pensosa, perche è solitaria issolitaria, per cercar se stessa nella quiete, fuggendo li trauagli, che trouaua nelle conuerfationi mondane. E'mal uestica, perche un huomo, che fuor de'luoghi habitati attende à se stesso, poca cu ra tiene de gli adornamenti del corpo. E'anche mal uestita, forse, perche non auanza tanto a'buffoni nelle Corti de' Prencipi, che se ne pos fano uestire i Filosofi, & uirtuosi;talche si può credere, che da quel tépo in quà, che il Petrarca l'udi chiamare Pouera; e nuda, ancora non habbia cangiato condicione, ò rifarcite le uestimenta.

Il Libro ferrato, che tiene fotto al braccio, ci mostra i secreti della natura,

natura, che difficilmente si sanno & le loro cagioni, che difficilmente si possono capire, se co'l pensiero non si stà considerando, & contemplando minutamente la natura, de'corpi sodi, & liquidi, semplici, & co posti, oscuri, & opachi, rari, & spessi, le qualità essentiali, & accidentali di tutte le cose, delle piate, delle pietre, dell'herbe, de'fiumi, delle mi nere, de gli essetti meteorologici, della dispositione de'Cieli, della sin nere, dell'anima humana, & suoi principii della sua essentiale sua essentiale sua essentiale sua nobiltà, & felicià, delle sue operationi, & sentimenti, con altre moltissime cose non dissimili da queste medesime.

In diuerse altre maniere si potrebbe rappresentare la Filososia. à noi basti hauersa satta così, per la facilità di chi legge, & per non hauere à prosondarei con gli enigmi suori della chiarezza di quelle cose, le quali' portano consusone, ancora à gli scritti de migliori auttori; & però molte con sacilità se ne possono & fabricare, & dichiarare, che prendendosi da questa sola, che la Filososia è scienza nobilissima, che con l'intelletto tuttauia si persettiona nell'huomo; che è poco stimata dal volgo, & sprezzata da signori ignoranti; si essercita in cose difficili, godendo al sine tranquilità di mente, & quiete dell'intelletto.

### FVRORE, ET RABBIA.

H Vo Mo, armato, con uista spauenteuole, & fiera; hauera il colore del uiso rosso, con la spada ignuda nella destra mano, stando in atto minacceuole; nel braccio sinistro hauerà uno scudo, in mezzo del quale sarà dipinto un Leone. Così lo descriue l'Alciato.

### FYRORE.

HVomo, che mostri rabbia nel uiso, & à gli occhi tenga legata una sascia, stia in gagliardo mouimento, & in atto di uoler gittare lontano un gran sascio di uarie sorti d'armi, le quali nabbia srà le braccia ristrette, & sia uestito di habito corto.

La fascia legata à gli occhi, mostra, che priuo resta l'intelletto, quado il surore prende dominio nell'anima. Le armi, che tiene frà le braccia, sono indicio, che'l surore da se stesso porta gli istromenti da uendi carsi, & da somentar se medesimo. E'uestito di corto, perche non guarda nè decenza, nè decoro.

68

HVo ko, con capelli rabbuffati, horribile; porti nella man dritta una gran Torre accefa, & nella finistra la testa di Medusa.

#### FVRORE, SVPERBO, ET INDOMITO.

Yono, armato di Corazza, & Elmo, con uolto fiero, & fanguinoso, con la spada nella destra mano, & nella sinistra con uno Scudo, nel quale ui sia dipinto, ò scolpito un Leone, che per ira, & rab bia uccida, squarciando i proprij figliuoli, & per cimiero dell'Elmo ui sia un Serpente uiuace, & auuolto in molti giri. Il Leone nel modo sopradetto, secondo gli Egittij, è il uero, & proprio Hieroglissico del Furore indomito. Il Serpente, che uibra le tre lingue, dalle sacre lettere è tenuto per implacabile nel surore. La ragione è, che il serpente, subito, che si sente in qualche modo osseso, sale in tanta rabbia, che non resta mai, sin tanto, che non habbia uomitato tutto il ueleno in pregiudicio di quello, che l'ha osseso, & molte volte riferiscono, essessi ueduto morire di rabbia, solo per no poter uendicarsi nel suo surore.

#### FVROR POETICO.

I OVANE, uiuace,& rubicondo, con l'Ali alla testa, coronato 🔰 di Lauro,& cinto di Edera,stado in atto di scriuere, ma co la fac cia riuolta uerso il Cielo.L'Ali significano la prestezza, & la uelocità dell'intelletto poetico, che non s'immerge, ma si sublima, portando seco nobilmente la fama de gli huomini, che poi si mantiene uerde, & bella per molti secoli, come la fronde del Lauro, & dell'Edera si mantengono. Si fà uiuace, & rubicondo, perche è il Furor Poetico una soprabondanza di uiuacità di Spiriti, che arrichisce l'anima di numeri; & di concetti marauigliosi, i quali, parendo impossibile, che si possano hauere solo per dono della natura, sono stimati doni particolari, & singolar gratia del Cielo. Et Platone disse, che si muoue la mente de' Poeti per diuin Furore, co'l quale formano molte uolte nella Idea imagini di cose sopra naturali, le quali notate da loro in carte, & rilette di poi, à pena sono intese, & conosciute. Però si dimandano i Poeti, presso a' Gentili. per antico costume, Santi, Generatione del Cielo, Figliuoli di Gioue, Interpreti delle Muse, & Sacerdoti di Apollo . Per lo Scriuere fi moltra ancora, che quelto Furore si genera co'l molto esfercitio, & che la natura non batta, se non uiene dall'arte aiutata. Però disse Houstio:

Car ego, finequeo, ignoroque, poeta falueor;
Accennando l'opera dell'arte co'l non potere; & quella dell'ingegno con l'ignoranza.

#### FURORE.

Tomo, d'aspetto horribile, il quale, sedendo sopra uarij arnest da guerra, mostri di fremere, hauendo le mani legate dietro alle spalle con molte catene, & faccia forza di romperle con l'impeto della suga.

Il Furore, è ministro della guerra, come accenna Vergilio in quel

perfo:

Iamque faces, & saxa uolant, furor arma ministrat.

Et perciò il medesimo altroue lo dipinse sedente sopra un monte d'armi di più sorti; quasi che in tempo di guerra le somministri à co-

loro', che hanno l'animo acceso alla uendetta.

Si lega, per dimostrare, che il Furore è una specie di pazzia, la quale deue esser uinta, & legata dalla ragione. E' horribile nell'aspetto, perche un huomo uscito di se stesso per subito impeto dell'ira, piglia natura, & sembianza di siera, ò d'altra cosa più spauenteuole.

#### FLAGELLO DI DIO:

H Vomo, uestito di rosso, nella mano destra renga una Sferza, & nella sinistra un Fulmine, essendo l'Aria torbida, & il terreno, doue stà, pieno di Locuste. Si prende il sesso, per lo uigore, & per la possanza sopra i colpeuoli, & scelerati.

Il color rosso, significa ira, & uendetta; la Sferza, è la pena, che Iddio coparte à gli huomini piu degni di perdono, per correggerli, & rimenarli nella buona uia, secondo il detto: Quos amo; arguo, & castigo.

Il Fulmine, è segno del castigo di coloro, che ostinatamete perseuera no nel peccato, credendosi al fine della uita ageuolmente impetrare da Dio perdono; significa etiandio il Fulmine la caduta di alcuni, che per uie torte, & ingiuste, sono ad altissimi gradi della gloria peruenu ti, oue, quando più superbamente siedono, non altrimente, che solgo re, precipitosi, cascano nelle miserie, & calamità.

Per le Locuste, che riempiono l'aere, & la terra, s'intende l'uniuera fal castigo, che Iddio manda alle uolte sopra i popoli, accennandosi l'Historia de Flagelli d'Egitto, mandati per cagione della pertinacia.

& oftinata uoglia di Faraone.

On NA, armata, & uestita di color Leonato, il qual color si gnifica Fortezza, per essere simigliante à quello del Leone; s'ap poggia questa donna ad una Colonna, perche delle parti dell'Ediscio, questa è la più forte, che l'altre sostiene; a'piedi di ossa sigura ui giacerà un Leone, animale da gli Egittij adoperato in questo proposito, come si legge in molti Scrittori.

# FORTEZZA:

ONNA, armata, & uestita di Leonato, &, se si deue osseruare la Fisonomia, hauerà il corpo largo, la statura diritta, l'ossa gran di, il petto carnoso, il color della faccia sosco, i capelli ricci, & duri, l'occhio lucido, non molto aperto: nella destra mano terrà un Asta con un ramo di Rouere, & nel braccio sinistro uno scudo, in mezzo del quale ui sia dipinto un Leone, che s'azzussi con un

Cignale.

L'effercitarsi intorno alle cose difficili conuiene à tutte le uirtu particolari; nondimeno la fortezza principalmente hà questo riguar do,& tutto il suo intento è di sopportare ogni auuenimento con animo inuitto per amore della uirtu. Si sa Donna, non per dichiarare, che à' costumi feminili debba auuicinarsi l'huomo forte, ma per accómodare la figura al modo di parlare; ò uero, perche, ellendo ogni uir tù specie del uero, bello, & appetibile, il quale si gode con l'intelletto, & attribuendosi uolgarmente il bello alle donne, si potrà quello con queste conuenientemente rappresentare; ò più tosto, perche, come le donne, priuandosi di quei piaceri, a'quali le hà fatte piegheuoli la natura, s'acquistano, & conservano la fama d'un'honor singolare; cos l'huomo forte, co' rischi del proprio corpo, in pericoli dell'istessa uita, con l'animo acceso di uirtù, sa di se nascer opinione, & sama di grade stima, no deue però ad ogni pericolo della uita esporsi, perche con intentione di fortezza si può facilmente incorrere nel uitio di temerario, di arrogante, di mente catto, & d'inimico della natura, andando à pericolo di strugger se stesso, nobil fattura della mano di Dio, per co sa non equiualente alla uita donatagli da lui.però si dice, che la Fortezza è mediocrità determinata con uera ragione. Circa la temenza, & confidenza di cose graui,& terribili in sostenerle, come & quando conuiene,à fine di non fare cosa brutta, & per far cosa bellissima per amor dell'honesto, sono i suoi eccessi quella che la sa troppo audace, come la diceuamo pur'hora, & la timidità, la quale, per mancamento

di uere ragioni, non si cura del male imminente, per ssuggire quello, che falsamente crede, che le stia sopra; & , come non si può dir Forte, chiad ogni pericolo indifferentemente hà desiderio, & uolontà d'applicarsi con pericolo, cosine anco questo, che tutti li sugge per timore della uita corporale, per mostrare, che l'huomo forte sà dominare alle passioni dell'animo, come anco uincere, & superare gli oppressori del corpo, quando n'habbia giusta cagione, & essendo ambi spettanti alla felicità della uita politica. Si fa Donna armata co'l ramo di Rouere in mano, perche l'armatura mostra la fortezza del corpo, & la Rouere quella dell'animo, per relister quella alle spade, & altre armi materiali, & sode; questa al soffiar de'uenti aerei, & spirituali, che sono i uitij, & disetti, che ci stimolano à declinare dalla uirtù : &, se bene molti altri alberi potrebbono significare questo medesimo, facendo ancor essi resistenza gagliardisi ma alla forza de' temporali, nondimeno si pone questo, come piu noto, & adoprato da' Poeti in tal proposito, forse anche per essere legno, che resta grandemente alla forza dell'acqua; serue per edificij, & resiste à' pesi graui per lungo tempo, & maggiormente perche da questo albero, da' Latini detto Robur, chiamiamo gl'huomini for ti,& robusti .

Il color della ueste, simile alla pelle del Leone, mostra, che deue portarsi nell'imprese l'huomo, che da questa uirtù unol, che l'honor suo deriui, come il Leone, il quale si manifesta nell'apparenza del color Leonato; & è animale, che per se stesso à cose grandi si espone di buona uoglia, & le uili con animo sdegnoso sugge, & abhorrisce; anzi si sdegnerebbe porsi ad essercitare le sue forze con chi sia apparentemente inferiore; & cosi può andare à pericolo di perdersi il nome di forte l'huomo, che con stratio di donne, di fanciulli, di huomini infermi, ò ucro effeminati uuole mostrarsi poderoso del corpo; nè l'animo è lodeuole, il quale à cossuili pensieri s'impiega ; onde uiene da molti ripreso Virgilio, che facesse ad Enea, sinto per huomo forte, uenire pensiero di amazzare Elena donna imbelle, à cui la speranza del uiuere ueniua nodrita dalle lagrime, che ne haucua in abondanza, & non dalla spada, che forse non haueua mai tocca. For ti si dicono Sansone, & Dauid Rènelle sacre lettere; Forte si dice Hercole nelle Fauole de' Poeti, & molti altri in diuersi luoghi, per hauere combattuto, & superati combattendo i Leoni.

L'Asta significa, che non solo si deue adoprare sorza in ribattere i danni, che possono uenire da altri, come si mostra con l'armatura di dosso, & con lo scudo, ma ancora reprimendo la superbia, & arroganza altrui con le proprie sorze. L'Asta nota maggioranza, & si-

M 2 gnoria,

gnoria, la quale uiene facilmente acquistata per mezzo della fortezza. I segni della Fisonomia sono tratti da Aristotele, per non manca-

re di diligenza in quel che può fore à proposito.

Il Leone accoppiato co'l Cigniale, dice il Pierio Valeriano nel pri mo libro, che fignifica la Fortezza dell'animo, & quella del corpo, ac compagnate; percioche il Leone uà con modo, & con misura nelle attioni, & il Cigniale, senza altramente pensare, precipitosamente si fa innanzi ad ogni impresa difficile.

#### FORTEZZA:

NA Donna, che con vna mazza simile à quella di Hercole suffo chi un gran Leone, a piedi della quale sia la faretra, con le sue saette, & arco. Questa sigura è cauata da una bellissima Medaglia. Yedi il Pierio nel primo libro.

# FORTEZZA D'ANIMA,

ONNA, armata di corazze, elmo, spada, & lancia, nel braccio sinistro tenendo uno scudo con una testa di Leone dipintaui, sopra alla quale stà una mazza, ò uero claua. per questo s'intende la sortezza del corpo, & per lo capo del Leone la generosità dell'animo. Et si uede così in una medaglia molto antica.

#### FORTEZZA, ET VALORE

del corpo, congiunto con la Prudenza,

#### & uirtù dell'animo .

ONNA, armata di corazza, elmo, & scudo; nella destra habbia una spada ignuda, intorno alla quale ui sia có bei giri auuolto un Serpe, & sopra all'Elmo habbia una corona di Lauro con oro intrecciata, con un motto per cimero, che dica, His frugibus. La Spada signi fica la fortezza, & ualor del corpo; & la Serpela prudenza, & uirtù dell'animo, con le quali due uirtu spesse uolte si ueggono salire gli huo mini di uile, & bassa condicione alla corona trionsale dell'alloro, cioè ad altissimi honori della militia.

## FORTEZZA DEL CORPO

congiunta con la generosità dell'animo.

Donna, armata, come si è detto; nella destra tenga la Clauadi Hercole, in capo per elmo una testa di Leone, si come si uede nelle statue antiche.

# Joseph Carro Tail, talled a language of the Adams of the Control o

ONNA, con gli occhi bendati fopra un'albero, con un'asta affai lunga percuota i rami di esso, & ne cadano uarij istromenti appartenentià diuerse professioni, come Scettri, Libri, Corone, Gioie, Armi, cose,&c. Et così la dipinge il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quella uirtù operatrice delle Stelle, le quali uariamente difpongono le nature de gli huomini, mouedo l'appetito fensitiuo, & per mezzo di quello inclinado anco in certo modo fenza forzarlo l'appeti to ragioneuole, in modo, che non ne fenta uiolenza nell'operare; ma in questa figura si piglia solo per quel successo causale, che può esfere nel le cose, che senza intentione dell'agente rarissime uolte suol auuenire, il quale, per apportare spesse uolte, ò gran bene, ò gran male, gli huomini, che non fanno comprendere, che cofa alcuna si possa fare senza l'intentione di qualche agente, hanno con l'imaginatione fabricata, co me signora di quest'opre, questa che dimandano Fortuna, & è per le bocche de glignoranti continouamente. Si dipinge Cieca communemente da tutti gli auttori gentili; per mostrare, che non fauorisce più un'huomo, che un'altro; ma tutti indifferentemente ama, & odia, mostrandone que'segni, che'l caso le appresenta. quindi è, che essalta bene spesso à primi honori uno scelerato, che sarebbe degno di supplicio, & un'altro meriteuole lascia cadere in miseria, & calamità . Però questo dico secondo l'opinione de gentili, e, che suole seguir il uolgo ignorante, che non sà più oltre. ma la uerità è, che il tutto dispone la diuina prouidenza, come infegna S. Tommafo lib. 3, contra Gentes ca.92. citato di fopra. Gli huomini, che stanno intorno all'albero, danno te stimonio di quel detto antico, che dice, Fortuna sua quisque faber. perche, se bene la Fortuna habbia ben disposto di alcuno, se egli non è giu dicioso in dirizzare il camino della uita sua per luogo, conueniente, non è possibile, che uenga à quel fine, che desideraua nelle sue operationi. cho i pile o distinge.

ONNA, che nella mano destra tiene un Cornucopia con un ra mo d'Vliuo, & nella sinistra un Timone. Con che si mostra la For tuna hauer potenza, che si allarga nella Terra, & nel Mare. & però beni di Fortuna si dimandano i frutti della Terra. & Fortuna medesimamente è la uehemente commotione dell'acque, che si nota nel Timone. & si mostra ancora l'egual potenza di lei nella Terra, & nel Mare.

# FORTVNA.

DONNA, con un globo celeste in capo, & in una delle mani tiene il Cornucopia. Volte l'auttore di questa imagine, che sosse
per mostrare il continouo moto delle ricchezze modane, & come gira
no, & si riducono di mano in mano al primo luogo, donde si erano da
principio partite; & uien significato ciò co'l globo celeste, che ella tiene in capo. Volte ancora mostrare, che la dispositione celeste, cagionata, & retta dal Signore della Fortuna, & della Natura, secondo quel
lo, che egli hà ordinato, se ne stà sopra alla potenza di essa.

# FORTVN ABVONA.

Nella Medaglia di Antonino Geta.

DONNA, à sedere, che s'appoggia col braccio destro sopra una Ruota, in cambio del giobo celeste, & con la sinistra tiene un Cornucopia.

## FORTUNA INFELICE.

ONNA, fopra una Naue, senza Timone, & con l'Albero, & Vela, rotte dal uento.

La Naue, è la uita nostra mortale, la quale ogni huomo cerca di condurre à qualche porto tranquillo di riposo. La Vela, & l'Albero spezzato, & gli altri arnesi rotti, mostrano la prinatione delle cose necessarie per arriuare in luogo di salute, & di

quiete, essendo la mala Fortuna un suc-

mento di colui, che opera per elettione Donna, à federe fopra una palla, & à gli homeri porta

LA infatiabile fortuna

A' un crudel giuoco attende,

E scherza sempre à danno de mortali,

Senza regola alcuna

Muta le cose, e rende

Honor à questo, à quel dà graui mali,

E poscia quelli, i quali

Eran pel' suo fauore

Prima lieti, e contenti,

Fà miseri, e scontenti.

# FORTVNA GIOVEYOLE ad Amore.

Donna, la quale con la mano destra tiene il Cornucopia, & la finistra sarà posata sopra al capo di un Cupido, che le scherzi d'in torno alla ueste. Volendo significare, che poco uale à gl'innamorati esser belli, uaghi, & gentili, quando non habbiano la fortuna fauore-uole co'l Cornucopia, cioè con le ricchezze, perche senza si sa poco prositto, & con esse facilmente si giunge, & arriua ad ogni desiderio, però disse à questo proposito Quidio nell'Arte d'Amore:

" Munera, crede mihi, placant, homines á deos á, con quel che segue. e non solo in materia di lasciuo amore, ma in ogni altra occasione le ricchezze possono piegar gli animi, & torcer le uolontà de gli huomini. adunque ragione uolmente si dimandano beni di Fortuna, non solo, perche, come habbiamo detto, la fortuna gli dà, & gli toglie; ma molto maggiormente, perche sono ministri, oue-

ro maestri di essa.

#### FORZA D'AMORS.

CVPIDO, con l'ali alle spalle, con l'arco, & le saette in mano. & con la faretra al fianco, la mano sinistra al zata uerso il Cielo, d'onde scendono alcune siamme di suoco insieme co molte saette spez zate, che gli piouano d'intorno da tutte le bande, mostrandosi così, che Amore può tanto, che rompe la forza di Gioue, & con le sue siamme arde, & incende tutto il Mondo. Così è dipinto dall'Alciati in uno Emble-

Emblema, ad imitatione, ouero con l'auttorità de gli antichi Greci.

Per significare questo medesimo, l'istesso Auttore descriue Amora
in un Carro tirato da Leoni, come si uede nell'istesso luogo.

# FORZAMINORE,

PER esprimere gli antichi questo concetto, il quale è più conuel niente all'Emblema, che à quello, che si appartiene à noi di trattare, dipingeuano una pelle di Hiena, con un'altra di Pantera appresso per l'esperienza, che si uede nella contrarietà di questi due animali, & per l'esfetto delle loro pelli; perche, stando uicine quelle dell'Hiena, si guasta, & corrompe quella della Pantera, il che auuiene ancora nelle penne dell'Aquila, se quali, sauuicinate alle penne d'altri uccelli, fan no, che si tarmano, & cadono in pezzi. Il tutto racconta molto diligen temente il Pierio Valeriano. Però, uolendosi rappresentare una sorza dall'altra superata, si potrà fare, con porre dinanzi à gli occhi la memo ria di questi effetti, in quel miglior modo, che al pittore parerà, che possa dilettare, & star bene.

#### FORZA.

ONNA, robusta, con le corna di Toro in testa; à canto terra une Elefante con la proboscide diritta; perche, uolendo gli Egittij si gnisicare un huomo forte, lo dimostrauano con questo animale, come si legge in Oro Egittio al 2. libro de'suoi Hieroglissic. Le corna ancora, & specialmente di Toro, mostrano questo medesimo, onde Catone presso à Cicerone nel lib. della Vecchiezza, dice, che, quando egli era giouane, non desideraua le sorze d'un Toro, ne d'un Elefante, prendendo questi due animali, come più sorti, & gagliardi de gli altri,

### FRAGILITA'.

ONNA, che in ciascuna mano tenga della cicuta, la quale è da Virgilio nella Bucolica dimandata Fragile, dicendo:

Hac te nos fragili donabimus ante cicuta.

alla quale poi si assomigliano le cose, che meno conueniente hanno il nome di Fragilità.

ONNA, uestita di un sottilissimo uelo, nella destra mano tiene un ramo di Tiglio, & con la sinistra un gran uaso di uetro sospesso da un filo. Il Velo le conuiene, perche ageuolmente si squarcia; il Tiglio da Virgilio nel lib. 2. della Georgica è dimandato Fragile; & il uaso di uetro sospeso dal filo, non hà bisogno d'altra dichiaratione, per essere il uetro ageuolmente bello, & facile à spezzars. Fragile me desimamente è il sesso seminile, & si deue dare ancora la corrisponden a di questo.

## SHOFRAGILITA HVMANAL

DONNA, con faccia macilente, & afflitta, uestita poueramente; tenga con ambi le mani molti di que' bamboli d'acqua agghiacciata, che pendono il uerno da'Tetti delle case, li quali bamboli, dice il Pierio Valeriano, che erano da gli antichi Egitti posti per la fragilità dell' humana uita. Non sarebbe anco disconueniente, sare, che questa figura moltrasse, per la grauezza de gli anni, d'andare molto china, appoggiadosi ad una sieuole canna, per essere anchessa uero sim bolo della Fragilità, come la uecchiezza, alla quale quando un' huomo arriua, facilmente sente ogni minima lesione, & facilmente ne rimane oppresso. Notarono alcuni ancora la Fragilità humana con quel le bolle, che sa l'acqua, che paiono in un subito qualche cosa, ma tosso spariscono. & non senza ragione.

### FRAUDE.

ANTE dipinse nel suo Inferno la Fraude con la faccia di huomo giusto, & con tutto'l resto del corpo di serpente, distinto con
diuerse macchie, & colori, & la sua coda ritirata in punta di scorpione, ricoperta nell'onde di Cocito, ouero in acqua torbida, & nera. così
dipinta la dimanda Gerione: & per la faccia d'huomo giusto si comprende l'estrinseco de gli huomini fraudolenti, essendo di uolto, & di
parole benigne, nell'habito modesti, nel passo gratti, ne'costumi, & in
ogni altra cosa piaceuole. Nell'opere poi nascoste sotto il sinto zelo
di religione, & dicarità, sono armati d'assutta, & tinti di macchie di
sceleraggine, talmente, che ogni loro operatione allà fine si scuopre
piena di mortisero ueleno: & si dice esser Gerione, perche, regnando
costui presso à l'Isole Baleari, con benigno uolto, con parole carezzeuoli, & con ogni famigliarità era auezzo à riceuere i uiandanti, &
pli

gli amici; poi fotto colore di quella benignità, & cortesia, quando dormiuano, gli amazzaua, come raccontano molti Scrittori antichi,& frà i moderni il Boccaccio nella Geneologia dei Dei

more and the following more of the first of

## FRAUDE.

DONNA, con due faccie; una di donna giouane, & bella; l'altra di uecchia brutta, & fozza. Sarà ignuda fino alle mammelle; sarà uestita di giallo lino sino à mezza gamba; hauerà i piedi simili all'Aquila, con la coda simile à quella dello Scorpione, uedendo si al par delle gambe; nella destra mano terrà due cuori, & una maschera.

Le due faccie, non hanno bifogno di dichiaratione. Il giallo lino fignifica tradimento, inganno, & mutatione fraudolenta. I due cuori, fignificano le due apparenze del uolere, & non uolere una cosa medefima. La Maschera dinota, che la fraude sa apparire le cose altrimenti da quel, che sono, per compire i suoi desiderij; la coda di Scorpione, & i piedi dell'Aquila, significano il ueleno ascoso, che somenta continouamente, come uccello di preda, per rapire altrui, ò la robba, ò l'honore.

## FRAUDE.

DONNA, che tenga in mano una canna con l'hamo, co'l quale habbia preso un pesce, & altri pesci si uedano in un uaso gia mor ti: percioche fraudare, ò ingannare, altro non è, che singere di fare una cosa buona, & suori dell'opinione altrui; & farne una castiua; co me sa il pescatore, che, porgendo mangiare à pesci, gli prende, & amag za L'Ari osto così la descriue:

HAVEA piaceuol uifo, habito honesto,

yn humil uolger d'occhi, un'andar grane,

Vn parlar si benigno, e sì modesto,

Che parea Gabriel, che dicesse Aue;

Era brutta, e difforme in tutto il resto,

Ma nascondea queste fattezze prane

Con lungo habito, e largo, e sotto quello;

Attossicato banca sempre il coltello.

ONNA, uestita leggiermente, alata in atto di suggire, con le treccie sparse, & che uolti la schiena.

Dipingesi alata, perche la fuga non è suga, se non è con prontezza. I capelli sparsi dinotano la poca cura, che si tiene di se stesso, in caso di subita celerità. Si ueste d'habito leggiero, perche non deue hauer cosa alcuna, che gli dia impedimento. Si sa con la schiena riuolta: perche in Latina locutione, Voltar la schiena, non uuol dir altro. che Fuggire.

# FVGA POPOLARE.

ON MA, che similmente fugga, ma tenga con ambe le mani uno Sciamo di Api, sotto'l quale ui sia un grandissimo sumo.

Questo l'habbiamo per tal significato da gli Egittij: & si uede per esperienza, che le Api da nissuna altra cosa, più che dal sumo, si allontanano, & confusamente si mettono in suga, come alle uolte si uede un popolo solleuarsi per leggierissima, & picciolissima cagione,

#### F. F O C O.

A uirtù del Fuoco era da gli antichi coperta fotto l'imagine di Volcano, con un cappello ceruleo, ouero del color del Mare fopra la testa: & questo era proprio simbolo della regione aerea, doue si troua il uero, & puro elemento del Fuoco, che senza fomento d'alcuna maniera si conserua; per mostrare poi il materiale, che noi adopriamo, il quale hà bisogno di fomento per mantenersi . Finsero l'istesso Volcano zoppo, ouero difettofo de'piedi: perche, come il zoppo non può fostentarsi senza l'aiuto del bastone, così anco questo Fuoco maceriale non può stare senza l'aiuto di qualche materia combustibile.

# F F R I E.

ANTE nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttissimo af-Detto, con uestiti di color nero, macchiate di sangue, percinte con una Serpe, con capelli serpentini, con un ramo di Cipresso in una mano, nell'altra con una tromba, dalla quale esce fiamma, & fumo ne ro;& sono finte da gli antichi Poeti donne destinate à tormentare nel l'inferno l'anime de malfattori.

FVRIA

CADENDO giù, fanno ombra all'empio uife. I minor serpi del uipereo crine, E gli occhi fon fotto la trifta fronte Cacciati in due gran caue, onde una luce Spauenteuole nien, simile à quella, Che talbor uinta da cantati uersi Quasi piena di sdegno, e di uergogna i planial at al maj Mostra la uaga Luna. Di ueleno La pelle è sparsa, & un color di fuoce Tinge la scura faccia, dalla quale L'arida sete, la uorace fame, I tristi mali, e la spietata morte Sopra i mortali cade, e dalle spalle Scende un borrido panno, che nel petto Si stringe con cerulei nodi : e questo Habito alla crudel Furia rinoua Spesso la terza delle tre sorelle, Che la uita mortal co' licui stami Misurano, e Proserpina con lei; Et ella, ambe le man scotendo, in questa La face porta con funeree fiamme. In quella hà un fiero serpe, onde percuote L'aria, attristando ouunque uolge il piede .

Statio così la dipinge.

#### FURTO.

I o y a n e, uestito d'habito ispedito, con un cappuccio in testa, I & cou le scarpe di feltro, ouero di pelle, in una mano tenendo una laterna serrata, & nell'altra un grimaldello, & una scala di legno, l'habito sarà pieno di pecchie. Così si uede dipinto in molti luoghi. Le pecchie sopra il uestimento si fanno sorse, perche esse uanno rubbando à siori da tutte le bande il dolce, per congregarlo poi tutto in sieme nella propria casa; ouero, per accennare una falsa sorte d'Api, dimandata Fuco da Latini, che non sa se non mangiare il mele, satto con la fatica delle altre, come i ladri, che consumano la robba acquistata co sudori, & con le miserie altrui. Ne sa mentione Virgilio nel primo dell'Eneide, dicendo:

Ignauum fucos pecus d prasepibus arcent.

FVR-

Olovan a, pallido, uestito di pelle di Lupo, con le braccia, & gábe ignude; & co'piedi alati, in mezzo d'una notte, nella man sini stra tenga una borsa, & nella destra un coltello, con un grimaldello, l'orecchie saranno simili à quelle del Lepre, & l'apparenza molto attonita.

Giouane si dipinge il Furto, per notare l'imprudenza, & la temerità, che è propria de giouani, & proprijssima de Ladri, i quali uedendo ogni giorno infiniti spettacoli di successi infelici di chi toglie con infi die la robba altrui, non però si emendano per dare alla fine nelle reti,

ò più tosto ne'lacci.

La pallidezza del uolto, & l'orecchie del Lepre fignificano il continouo sospetto, & la perpetua paura, con la quale uiue il Ladro, temen
do sempre di non esser scoperto, & però sugge, & odia la luce; Amico
della notte, sauoreuole compagna delle sue dishonorate attioni; è
uestito di pelle di Lupo, perche il Lupo uiue solo dell'altrui robba, &
di rapine, come il Ladro, che per leggerezza di ceruello crede con questo medesimo pensiero souuenire a'suoi bisogni. Il Grimaldello, & il
Coltello, non hanno bisogno di mosta esplicatione. Le braccia, & gam
be ignude, dimostrano la destrezza, & l'Ali à' piedi, la uelocità, che
con grande industria si procura il Ladro, per timore de' meritati
supplicis.

#### GELOSIA.

ONNA, con una ueste di turchino à onde, dipinta tutta d'occhi, & d'orecchi, con l'ali alle spalle; con un Gallo nel braccio sinistro, & nella destra mano con un mazzo di Spine.

Dipingesi la Gelosia co'l Gallo in braccio, perche questo animale è gelosissimo, & però uigilante, desto, & accorto; L'ali significano la prestezza, & uelocità de'suoi uariati pensieri. Gli occhi, & orecchie di pinte nella uesta, significano l'assidua cura del geloso, di uedere, & in tendere sottilmente ogni minimo atto, & cenno della persona amata da lui. Pero disse il Tasso, nuouo lume dell'età nostra, in un Sonetto:

Geloso amante, apro mille occhi, e miro, Et mille orecchi ad ogni suono intenti.

Il qual continouo pensiero gli apre la strada à molti fastidi, che gli pungono

101 pungono l'anima, non altramente, che se fossero spine acutissime, le quali per tal cagione gli si dipingono in mano.

#### G & L O S I. A.

Donna, uestita nel modo sopradetto; nella destra mano terà rà una pianta di Helitropio. Il color del uestimento è propriamente significativo di Gelosia, per hauer il color del Mare, il quale mai non si uarca si tranquillo, che non ne sorga sospetto. Così ancora trà gli scogli di Gelosia, per certo, che I huom sia dell'altrui fede, non passa mai senza timore, & fastidio. Si sa ancora questa imagine, che in una mano tiene un fiore d'Helitropio, il quale si gira sempre intorno incontro al Sole, seguitando il suo moto, come il Geloso. co' passi, con le parole, & co'l pensiero sempre sta uolto alla contemplatione delle bellezze, da lui per souerchio amore stimate rare. & uniche nel mondo.

#### GENIOBFONO, Secondo i Gentili .

N Fanciullo, con bellissimi capelli, coronato di platano, & in mano terrà un Serpente. Così si uede scolpito in alcune medaelie antiche.

# GENIOCATIIPO, Secondo i Gentili.

TV o m o grande, nero, di uolto spauenteuole, con la barba, & ca

pelli lunghi, & neri, & in mano tiene un Gufo .

Scriue Plutarco, che apparue à Marco Bruto, uccifore di Cesare, il Genio cattiuo, in questo medesimo modo. Et il Guso, come uanamente stimauano gl'antichi, è uccello sempre di cattiuo augurio. Però Vir gilio nel 4, dell'Eneide disse :

Solaq. culminibus ferali carmine bubo Saepe queri, & longas in fletum ducere noces.

Molti sono i Genij, secondo l'applicationi de gl'ingegni, da quali si prendono. Ma à noi farebbe diligenza souerchia dipingerne alcuno, oltre à questi, che sono gli uniuersali per acconciar ttutto il resto, che se ne potrebbe dire à luoghi conuenienti, secondo l'ordine. che habbiamo preso.

DONNA, che tenga con una mano un Perpendicolo, & con l'altra un Compasso. Nel Perpendicolo si rappresenta il moto, il tempo, & la grauezza de corpi; & nel Compasso la linea, la superficie, & la prosondità, nelle quali consiste il general soggetto della Geometria.

GEOMETRIA.

DONNA, che con la destra tiene un Compasso, & con la sinistra un Triangolo.

#### GIORNO NATVRALE.

SI dipinge Giouane, con un cerchio in mano sopra un Carro, sopra le nuuole, con un torchio acceso in mano, essendo tirato detto Carro da quattro Caualli, uno di color bianco, l'altro nero scuro, gli altri due di color baio; & significano le quattro suel parti, cioè il nascere, & tramontare del Sole, il mezzo giorno, & la mezza notte, li quali tutti quattro giunti insieme sanno il Giorno naturale, che è tut to quel tempo, che consuma il Sole, in girare una uolta sola tutto l'Cielo, ilche si nota co'l Circolo, che detto Giouane tiene in mano.

#### GIORNO ARTIFICIALE.

I ova N E, dibello aspetto, tirato da due Caualli rossi, & guidato dall'Aurora; nel resto simile à quello di ssorra. I due Caualli rossi, sono i due crepuscoli, che fanno il Giorno artificiale, che è tutto quel tempo, che si uede lume sopra alla Terra; & si dice l'Aurora guidare il giorno, perche sempre preuiene al suo apparire.

#### GIORNO.

I ovane, ucstito di bianco, & risplendente, coronato di Orni thogalo fiore bianco, che comincia ad aprirsi quado il Sole si sco pre, & si chiude quando esso si nascode, si come il Giorno si dice da Poe ti aprirsi ancor esso al leuar del Sole, & chiudersi al tramontare.

Terrà in mano un Pauone con la coda bassa, & chiusa di maniera, che cuopra gli occhi delle penne; perche di giorno si nascondono le Stelle, le quali uengono significate ne gli occhi della coda del Pauo, ne, per essempio de gli antichi, li quali sinsero Giunone, significando l'a-

do l'aria più pura, & più perfetta efferenel luo Carro tirata da Pauos ni medesimamente.

#### GIORNO:

Toyane, chenella destra mano tenga un mazzo di siori, &

## GIOVENT

ANCIVILA, coronata di corona d'oro, & uestita riccamente, secondo il detto di Hesiodo nella Teogonia, & con un ramo di Mandorlo fiorito in mano, per mostrare, che, come il Mandorlo, è il primo albero, che co'ssori dia speranza dell'abodanza de gli altr frut ticosi i giouani danno saggio di che perfettione debba essere la uita

loro ne gli'anni maturi.

La corona dell'oro, mostra, de'gradi dell'età dell'huomo, quello della giouentù essere il più eligibile, & più perfetto in se stesso. Il uessimento ricco, dimostra, che, l'ostentatione de'beni è propria di quessita età; & gli antichi figurauano la giouentù con l'imagine di Bacco, & di Apollo, che si prendeuano per mano; auuertendo, che l'huomo in giouentù, & per uigor di corpo, & per forza d'ingegno è potente, & lodeuole.

#### GIOUENT V:

DONNA, dibella età, inghirlandata di fiori, & nella destra maz no tenga una coppa d'oro; perche da poeti è detta Fiore degli an ni, & è pretiosa come la coppa dell'oro.

# GIOIA D'AMORE, OVERO

I ova NETTO, di bello aspetto, con faccia ridente, con la ue ste dipinta di fiori; in capo terrà una ghirlanda di Mirto, & di fio ri insieme intessute; nella sinistra mano un uaso pieno di rose, con un cuore, che si ueda frà esse. Stia con l'altra mano in atto di leuarsi i siori dal capo per fiorirne il detto cuore; esse ndo proprietà de gli aman ti cercar sempre di far partecipe altrui della propria allegrezza.

CIOVANE, bella, uestita di uarij colori con una ghirlanda in capo di semplici siori. La uarietà de colori nel uestire significa la frequente mutatione de pensieri, & proponimenti gioucnili; & si corona di siori senza frutti, per dimostrare, che i giouani sono più ua ghi del bello, & apparente, che dell'utile, & reale.

#### GIVDICIO.

HV o M o, ignudo, attempato, à federe fopra l'Iride, ò uero Arco celeste, tenendo in mano la Squadra, il Regolo, il Compasso,

& l'Archipenzolo.

Non essendo altro il giudicio, che una cognitione satta per discorso della debita misura si nell'attioni, come in qualunque altra opera,
che nasca dall' intelletto; & essendosi tali istromenti ritrouati da gli
Artesici, per hauer simil notitia nell'opere di Geometria; meritamente per quelli si dimostra il discorso, & l'elettione, che deue sare l'ingegno dell'huomo, per conoscere, & giudicare ogni sorte di cose; perche non dirittamente giudica colui, che nel medesimo modo uuol mi
surare tutte l'Attioni.

Per dichiaratione dell'Iride, diremo, che ciascuno, che sale à gradid delle attioni humane, sieno di qual sorte si uogliano, bisogna, che da molte esperienze apprenda il giudicio, il quale quindi risulti, come l'Iride risulta dell'apparenza di molti diuersi colori aunicinati insieme in uirtù de'raggi solari.

# GIV DICIO, OUERO indicio d'amore.

Vomo, nobilmente uestito, co'l capo pieno di Papaueri fioriti, che significano indicio d'Amore presso à quelli antichi, i quali co'l gittar delle sorti prediceuano le cose da uenire, perche, uolendo fare esperienza, se l'amante sosse riamato, pigliauano le soglie del Papauero fiorito, & selo poneuano sul pugno, poi con la palma della destra mano, percuotendo con gran sorza le dette soglie, dallo strepi to, che esse saccuano sotto la percossa, giudicauano l'amore da essi desiderato.

Questo racconta il Pierio Valeriano, co'l testimonio di Tucrisio nel lib. 58.de' suoi Hieroglisici, se bene cosa superstitiosa, & ridicola.

II Vomo, uestito con habito lungo, & graue, habbia in guisa di monile, che gli penda dal collo, un cuore humano, nel quale sia scolpita una imaginetta, che rappresenti la Verità; egli stia co'l capo' chino, & con gli occhi basti, à contemplare fifamente detto monile; tega à piedi alcuni libri di legge aperti. il che dinota, che il uero, & perfetto giudice deue essere integro, & non deue mai per qual si uogli accidente rimuouere gli occhidalgiusto delle sante leggi, & dalla contemplatione della pura, & intera uerità. Vedi il Pierio Valeriao lo de la la compania de la compania del compania del compania de la compania del no nel lib. 11.

L'an effendo aleral' riudicionide Antice : aibui l'erale obne fie

Called bir in in the Part wal, come in qualunce of the open N Fanciullo ignudo, alato con ambedue le mani diftese in alto, prendendo una di due treccie, che pendono da una testa di Don na, che sia posta in qualche modo alta; che il Fanciullo non ui possa arrivare affatto. Sia questa testa ornata d'un panno, che discenda insino al mezzo di dette treccie, & ui sarà scritto, I O C V S. ... . . . . . . . .

Si fà alato, perche il giuoco consiste nella uelocità del moto, con

fcherzo: però diffe Horatio:

Sine tu mauis Erycina ridens

Quam Iocus circumuolat, & Cupido.

Il resto si uede presso à quelli, che scriuono della deità de gli antichi.

#### GIVRAMENTO.

TVo Mo, uecchio, in habito di Sacerdote, per dimostrare, che Hècosa sacra, & religiosa, & per antico costume usitata; in mano

tiene la figura di Gioue irato, con due folgori in' mano.

Paufania ne gli Eliaci scriue, che Gioue Norcio, cioè uendicatore de' giuramenti, presso a' Greci era figurato nella detta maniera, per spauentare quelli, che giurano, con la dimostratione del supplicio de falsi giuramenti.

#### GIURISDITTIONE.

II Vo Mo, uestito di porpora; nella destra mano tenga uno Scet tro, il quale è uero indicio di natural Giurisdittione, & nell'altra i Fasci consolari, che si portauano per segno di questo medesimo! GIYO

DONNA, di fingolar bellezza, uestita d'oro, con una Corona d'oro in testa, sopra alla quale ui sia una Colomba circondata di splen dore; hauerà i capelli sparsi sopra le spalle, & gli occhi riuolti al Cielo, tenendo nella mano destra la Spada ignuda, & nella finistra le Bilancie.

ma, perche quello che è in Dio, è la medesima essenza con esso, (come sanno benissimo i sacri Theologi) il quale è tutto perfettione,

& unità di bellezza.;

Si ueste d'oro, per mostrare, con la nobiltà del suo metallo, & co'l

suo splendore, l'eccellenza, & sublimità della detta Giustitia.

La Corona dell'oro, mostra questo medesimo, & una chiara sopra eccedenza alle uirtu humanamente essercitate. Potiamo ancora intendere per la bellezza della faccia tutti i beni del corpo, frà i quali questo è principale. Per la ueste, i beni dell'animo, che ricoprono tutti i disetti della uita, come essa i mancamenti di proportione alie membra, & per la Corona i beni della Fortuna, perche in mano sua il più delle uolte stanno gli Scettri, & le Corone. Et, come il sommo Dio, Padre, & signore della Fortuna, & della Natura, dà, & dispensa questi beni con somma giustitizio così anco con la medesima castigà i colpeuo li, & nel corpo, & nell'anima. Il corpo si da ad intendere con la spada, che ferisce solo cose materiali; & l'anima si mostra con la bilancia, che distingue la grauttà sensibile solo ne corpi, come è sensibile l'anima sistessa in questi medesimi.

La Colomba, mostra la Diuinità; percioche tal si dipinge lo Spirito santo, terza persona della Santissima Trinità, & Vincolo d'amore frà il Padre, & il Figliuolo, doue nasce questa giustitia. Si sa detta Colomba bianca, & risplendente: perche sono queste frà le qualità uisibi li nobilissime. Le treccie sparse, mostrano le gratie, che scendono dalla bontà del Cielo, senza offensione della Diuina Giustitia, anzi che sono proprij effetti di essa. Riguarda il Cielo, per mostrare, che là su ha i suoi termini, & le sue definitioni. Et però noi, molto parlandone; non ne potiamo esprimere pur una picciolissima parte. Si comprende ancora per la Spada, & per le Bilancie, (toccando l'uno istromento la uita, & l'altro la robba de gli huomini) con le quali due cose l'honor mondano si solleua, & si abbassa bene spesso, che sono dati, & tolti & questa, & quella per Giustitia Diuina, secondo i meriti de gli huomini, & consorme a' secretissimi giudicii di Dio.

DON NA, uestità di bianco, habbia gli occhi bendati, nella destra mano tenga un fascio di uerghe con una scure legata insieme con esse, nella sinistra una siamma di suoco, & à cato hauerà uno struz

20, ouero tenga la spada, & le bilancie. Le 1

Questa è quella sorte di Giustitia, che essercitano ne' Tribunali i Giudici, & gli essecutori secolari. Si ueste di bianco, perche il giudicio deue essere senza macchia di proprio interesse, ò di altra passione, che possa desormar la giustitia: il che uien satto, tenendosi gli occhi bendati, cioè non guardando cosa alcuna, della quale s'adopri per giu

dice il fenso, nemico della ragione.

Il fascio di uerghe con la scure, era portato anticamente in Roma da'Littori, innanzi à'Consoli, & al Tribuno della Plebe, per mostrare, che non si deue rimanere di castigare, doue richiede la Giustitia, nè si deue essere precipitoso, ma dar tempo à maturare il giudicio nel scior re delle uerghe. La siamma, mostra, che la mente del Giudice deue essere sempre dirizzata uerso il Cielo. Per lo Struzzo, s'impara, che le cose, che uengono in giudicio, per intricate, che siano, non si deue mancare di strigarle, & isnodarle, senza perdonare à fatica, con animo patiente, come lo Struzzo digerisce il serro, ancor che sia durissima materia, come raccontano molti Scrittori.

# 6 I V S T I T I A; fecondo che riferisce Aulo Gellio.

DONNA, in forma di bella uergine, coronata, & uestita d'oro, & che con honesta seuerità si mostri degna di riuerenza, con gli occhi di acutissima uista, con un monile al collo, nel quale sia un occhio

fcolpito.

Dice Platone, che la Giustitia uede il tutto, & che da gli antichi Sacerdoti, su chiamata Veditrice di tutte le cose. onde Appulcio giura per l'Occhio del Sole, & della Giustitia insieme, quasi, che non uegga questo men di quello sle quali cose habbiamo noi ad intendere, che de uono essere ne'ministri della giustitia; perche bisogna, che questi con acutissimo uedere penetrino fino alla nascosta, & occolta uerità, & sieno, come le caste Vergini, puri d'ogni passione; si che nè pretiosi doni, nè false lusinghe, nè altra cosa li possa corrompere, ma siano sal di, maturi, grani, & puri come l'oro, che auanza gli altri metalli in doppio peso, & ualore.

Et perciò potiamo dire, che la Giustitia sia quell'habito, secondo il

quale l'huomo giusto, per propria elettione, è operatore, & dispensatore, così del bene, come del male, frà se, & altri, ò frà altri, & altri, secondo l'equalità, ò di proportione Geometrica, ouero Aritmetica, per fine del bello, & dell'utile, accommodato alla selicità publica.

Per mostrare la giustitia, & l'integrità della mente, gli antichi soleuano rappresentare ancora un Boccale, un Bacile, & una Colonna, come se ne uede espressa testimonianza in molte sepolture di marmo, & altre antichità, che si trouano tuttauia. Però disse l'Alciato di queste istesse cose:

> Ius hac forma monet, dictum fine fordibus effe Defunctum, puras atá habuisse manus.

# GIVSTITIA,

DONNA, di bella faccia, & molto adorna, la quale con la mano finistra sossibilità dice Pausania essere l'ingiuria, la quale da giu-fii Giudici deue sempre tenersi oppressa, acciò che non si occulti la uerità: & deuono ascoltare patientemente quello, che ciascuno dice per disea.

#### G IVSTITIA RETTA, che non si pieghi per amicitia, nè per odio.

DONNA, con la Spada alta, coronata nel mezzo di corona Regale, & con la bilancia; da una banda le farà un Cane, fignificatiuo dell'amicitia, & dall'altra una Serpe posta per l'odio; & la Spada alta nota, che la giustitia non si deue piegare da alcuna banda, nè per amicitia, nè per odio di qual si uoglia persona, & all'hora è lodeuole, & mantenimento dell'imperio.

#### GIVSTITIA RIGOROSA.

NA Anotomia, come quelle, che si dipingono per la morte, con un manto bianco, che la cuopra in modo, che il uiso, le mani, è i piedi si ucdano, con la spada ignuda, è con le bilancie al modo detto. E questa sigura per se stessa manisesta. Il Giudice rigoroso non perdona ad alcuno sotto qual si uoglia pretesto di scuse, che possano

fano alleggerir la pena; come la Morte, che nè ad età, nè à fesso, nè à qualità di persone hà risguardo, per dare essecutione al debito suo; la

uista spauenteuole di questa figura mostra, che spauenteuole è ancora a' popoli questa sorte di Giustitia, che non sà in qualche occasione in-

terpretare leggermente la legge.

## GLORIA.

ONNA, con una Corona d'oro in capo, & nella destra mano con una Tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è una fama di molti, & fegnalati beneficij fatti a'suoi, à gli amici, alla Patria, & ad ogni sorte di persone; & si dipinge con la Tromba in mano, perche con essa si publicano à popoli i desiderij de Prencipi. La Corona, è indicio del premio, che merita ciascun huomo famoso, & la signoria, che hà il benefattore fopra di coloro, che hano da lui riceuuti beneficij, rimanendo essi con obligo di rendere in qualche modo il guiderdone.

#### GLORIA:

Onria. uestita d'oro, tutta risplendente; nella sinistra con un Cornusopia, & nella destra con una figuretta d'oro, che rapprefenti la Verità.

#### GLORIA, ET HONORE.

ONNA, riccamente uestita, che tenga molte corone d'oro, & ghirlande in mano, come premio di molte attioni uirtuose.

#### GLORIA!

On na, che nella destra mano tiene un Angioletto, & fotte Dal piè destro un Cornucopia pieno di frondi, siori, & frutti.

## GLORIA.

DONNA, che mostra le mammelle, & le braccia ignude; nella de stra mano tiene una figuretta succintamente uestita, la quale in una mano porta una Ghirlanda, & nell'altra una Palma, nella finistra poi della Gloria sarà una Sfera co' segni del Zodiaco. Et in questi quattro modi si uede in molte monete, &altre memorie de gli antichi. GOLA

ONNA, uestita del color della ruggine, co'l collo lungo, come

la Grue, & il uentre assai grande.

La Gola, è un disordinato appetito delle cose, che al gusto s'appartengono; & sidipinge co'l collo cosi lungo, per la memoria di Filosfiene Ericinio, tanto goloso, che desiderana d'hauere il collo simile al le Grue, per più lungamente godere del cibo, mentre scendena nel uentre. La grandezza, & grossezza del uentre, si riferisce all'affetto di essa Gola. L'habito del colore sopradetto, all'ignobilità dell'animo, uinto, & soggiogato da questo brutto uitio, & soggiogato di uirtù; &, come la ruggine diuora il ferro, onde nasce, così il Goloso diuora le sue sostanze, & ricchezze, per mezzo delle quali si era nutrito, & alleuato.

# GOLA

DONNA, à sedere sopra un Porco, sorse perche porchi sono tut ti i golosi, nella sinistra tiene una Folica uccello molto dedito al la Gola, & con la destra s'appoggia sopra d'uno Struzzo; però disse l'Alciato:

> Lo Struzzo sembra à quei che mai non tace, Nè con la gola in alcun tempo hà pace.

#### GOPERNODELLA Republica

DONNA, fimile à Minerua; nella destra mano tiene un ramo di Vliuo, & co'l braccio sinistro uno Scudo, nella medesima mano

un Dardo, & con un Morione in capo.

Il portamento simile à quello di Minerua, ci dimostra, che la Sapienza è il principio del buon reggimento; Il Morione, che la Republica deue essere fortificata, & sicura dalla forza di suora. L'Vliuo, & il Dardo, significano, che la guerra, & la pace sono beni della Republica; l'una, perche dà esperienza, ualore, & ardire; l'altra, perche somministra l'otio, per mezzo del quale acquistiamo scienza, & prudenza nel gouernare; & si dà l'Vliuo nella mano destra, perche la pace è piu degna della guerra, come suo sine, & è gran parte della publica felicità.

GRAM-

DONNA, che nella destra mano tiene un breue scritto in lettere Latine, le quali dicono, Vox litterata, & articulata, debito mode pronunciata; & nella sinistra una Sferza, & dalle Mammelle uersera molto latte.

Il breue sopradetto dichiara, & definisce l'essere della Grammatica, la Sserza dimostra, che come principio s'insegna à'fanciulli, le più uol te adoprandosi il castigo, che li dispone, & li rende capaci di disciplina. Il Latte, che gli esce dalle mammelle, signisica, che la dolcezza della Scienza esce dal petto, & dalle uiscere della Grammatica.

#### GRAMMATICA.

DONNA, che nella destra mano tiene una Raspa di ferro, & con la finistra un Vaso, che sparge acqua sopra una tenera pianta.

La Raspa dimostra, che la Grammatica desta, & associate gl'intelletti; & il Vaso dell'acqua è indicio, che con essa si fanno crescere le piante ancor tenerelle de gl'ingegni nuoui al Modo, perche diano à suoi tempi frutti di dottrina, & di sapere, come l'acqua sa crescere le piante istesse.

GRANDINE,

ONNA, horrida, brutta, & macilenta, uestità di colore simile à quello delle nuuole, sarà scapigliata, & con ambe le mani terrà un Cornucopia, co'l quale uersi gran quantità di grandine; in Terra ui saranno diuerse piante, & alberi percossi, & rotti da essa; hauerà nel petto xvii. Stelle; vii. oscure, & x. chiare.

Brutta, & horrida, sirappresenta, perche l'operationi sue sono brutte, & dannose, essendo per lo più cagione delle carestie de gli al-

tri animali. Virgilio nel primo libro della Georg. dice:

Crepitans salit horrida grando. Et Horatio. Horrida tempestas calum contraxit, & imbres.

E' scapigliata, perche attende à danneggiare altrui, senza operare per se. Le Stelle così poste formano il segno di Orione, il quale, lasciandosi uedere in Cielo, sa pioggia, & tempesta assai, però disse Virgilio nel 1. dell'Eneide:

Cum subito assurgens sluttu nimbosus Orion ; Perá, undas superante salo , perá, inuia saxa ; Dispulit, & c.

GRAS

ONNA, corpulenta, con la destra mano tenga un ramo d'Vliua, che habbia solo i frutti senza fronde, nella sinistra tenga un Granchio marino, il quale è soggetto molto alla grassezza, quando la Luna cresce, ò per particolar dispositione tirata dalle qualità della Luna, ouero, perche, quando esta è piena, & luminosa, gli dà commodità da procacciarsi più facilmente il cibo. L'Vliuo è il uero Hieroglissico della grassezza, non solo trà Poeti, & Historici, ma anco nelle sacre Lettere, come in più luoghi si può uedere, & l'Epiteto proprio dell'Olio è l'esser Grasso.

## GRATIA DIVINA.

Donna, bella, & ridente, con la faccia uerso il Cielo, doue sa lo Spirito santo, in forma di Colomba, come si dipinge; nella destra mano tenga un ramo d'Vliua, con un Libro, & con la sinistra una Tazza; guarda in Cielo, perche, per rihauer la gratia persa, douiamo conuertirci à lui, & dimandar con tutto'l cuore perdono delle nostre colpe. Però disse, Conuertimini ad me, & ego conuertar ad uos, Si dipinge lo Spirito santo, per attribuirsi meritamente dalli sacri Theologi à lui la infusione della diuina Gratia ne'petti nostri. Il ramo dell'Vliuo significa la pace, che in uirtù della gratia il peccatore riconciliatosi con Dio sente nell'anima. La Tazza ancora dinota la gratia, secondo il detto del Proseta, Calix meus inebrians, quam praclarus est: però ui si potranno scriuere quelle parole, Bibite, & inebriamini: perche, chi è in gratia di Dio, sempre stà ebro delle dolcezze dell'amor suo: perche questa ubriachezza è si gagliarda, & potente, che sa scondita sette delle cose mondane, & senza alcun disturbo da perfetta, & compita satietà.

#### GRATIE.

TR E fanciullette, coperte di fottilissimo uelo, sotto al quale appariscano ignude. Così le figurarono gli antichi Greci: perche le Gratie tanto più sono belle, & si stimano, quanto più sono spogliate d'interessi, i quali sminuiscono in gran parte in esse la decenza, & la purità però gli antichi figurauano in esse l'amicitia uera, come si uede al suo luogo.

Tovane Ta, ridente, & bella, diuaghissimo habito uestita, coronata di Diaspri pietre pretiose, & nelle manitenga in atto di gittare piaceuolmente Rose di molti colori, & senza spine; hauerà al collo un uezzo di Perle: & il Diasprosi pone per la Gratia, con forme à quello, che i naturali dicono, cioè, che, portandosi adosso il Diaspro, s'acquista la gratia de gli huomini. Questo medesimo significa la Rosa senza spine, & le Perle, le quali risplendono, & piacciono per singolare, & occolto dono della natura, come la gratia, che è ne gli huomini, una certa uenustà particolare, che muoue, & rapisce gli animiall'amore, & genera occoltamente obligo, & beueuolenza.

## GRATITUDINE;

DONNA, che in mano tenga una Cicogna, & un ramo di Luplini, ò di Faua. Oro Apolline dice, che questo animale più d'ogni altro ristora i suoi genitori in uecchiezza, & in quel luogo medesimo, oue da essi è stato nutrito, appar ecchia loro il nido, gli suelle le penne inutili, & dà da mangiare, sino, che sieno nate le buone, & che da se stessi possano trouare il cibo, però gli Egittij ornauano gli Scettri con questo animale, & lo teneuano in molta consideratione. Scriue Plinio nel lib. 18. al cap. 14. che, come il Lupino, & la Faua iugrassano il cam. po, doue sono cresciute, così noi, per debito di gratitudine, dobbiamo sempre duplicar la buona fortuna à quelli, che à noi la migliorano. Si potrà fare ancora à canto à questa figura un'Elefante, il quale dal Pierio Valeriano nel 2. lib. uien posto per la Gratitudine, & Cortelia. & Eliano scriue di uno Elefante, che hebbe animo di entrare à combattere per un suo padrone, il quale, essendo finalmente dalla for za de gli nemici superato, & morto, con la sua proboscide lo prese, & lo portò alla sua stalla, mostrandone grandissimo cordoglio, & amaritudine ..

# G R A V I T A

On NA, in habito di Matrona, tenga con ambe le mani un gran Sasso, legato, & sospeso ad una conda. L'habito di Matrona, mostra, che allo stato dell'età matura si conuiene più la grauità, che à gli altri, perche più si conosce in esso l'honore, & con maggior ansità si procura con la grauità, & temperanza de'costumi.

11

115

Il Sasso mostra, che la grauità ne' costumi dell'huomo, si dice à similitudine della grauità ne' corpi pesanti; & è quel decoro, che egli sà tenere nelle sue attioni, senza piegare à leggierezza, uanità, bussonerie, ò cose simili, le quali non sono atte à rimuouerle la seuerità dal la fronte, ò dal cuore, come alle cose graui, per alcuno accidente, non si può leuar quella naturale inclinatione, che le sa andare al luogo conueniente.

# GRAVITA

Donna, uestita nobilmente di porpora, con una scrittura sigililata al collo infino al petto pendente; nell'acconciatura del capo sarà una colonna con una picciola statuetta sopra, & la ueste tutta
aspersa d'occhi di Pauone, con una Lucerna accesa, fatta secondo l'usanza de gli antichi nella destra mano. La Purpura, è uestimento com
mune à questa, & all'honore, come à qualità Regali, & nobilissime.
Il Breue è authentico segno di nobiltà, la quale è uera nudrice di grauità, di altierezza, di gloria, & di fausto. La Colonna si acconcierà in
capo per le mascherate à piedi, ò à cauallo; ma per statua di scoltura,
ò pittura si potrà sare à canto, & che co'l braccio sinistro si posi sopra
di essa, per memoria delle gloriose attioni, che somentano la grauità.
Gli occhi di Pauone, sono, per segno, che la grauità somministra pom
pa, & nasce con l'ambitione. La Lucerna dimostra, che gli huomini
graui sono la Lucerna della plebe, & del uolgo.

#### GPIDA SICURA

#### di ueri honori.

DONNA, nel modo, che la Virtù al suo luogo habbiamo descrieta, con uno Scudo al braccio, nel quale siano scolpiti il due Tempij di M.Marcello; l'uno dell'Honore, el l'altro della Virtù, sieda det ta donna sotto una Quercia, con la destra mano in alto leuata; mostri alcune corone militari con Scettri, Insegne d'Imperij, Cappelli, Mitre, el altri ornamenti di dignità, che saranno posti sopra i rami di det to albero, oue sia un Breue con il motto, Hincomnia; el sopra il capo dell'imagine ui sarà un' altro motto, che dica, Me Duce. Il tutto dimostrerà, che da Gioue, datore delle gratie, al quale è dedicato que sto albero, ò, per dir bene, dall'istesso Dio si potranno hauere tutti gli honori, el edignità mondane, con la scorta, el guida della uirtù, il che insegnano i due Tempij misticamente da M.Marcello sabricati, il che insegnano i due Tempij misticamente da M.Marcello sabricati, il che insegnano i due Tempij misticamente da M.Marcello sabricati, il che insegnano i due Tempij misticamente da M.Marcello sabricati, il che insegnano i due Tempij misticamente da M.Marcello sabricati, parche

116

perche l'uno, dedicato all' Honore, non haueua l'entrata se non per quello di essa Virtu.

## GUARDIA.

ONNA, armata con una Grue per cimiero, nella mano deltra con la Spada, & nella finistra con una Facella accesa, & con un Paparo, ouero Occa, che le stia appresso. La Facella con la Grue, signistica uigilanza, per le ragioni, che si sono dette altroue in simil proposito. L'istesso signistica l'Occa, la quale dodici uolte si sueglia in tut ta la notte: dal che credono alcuni, che si prendesse la misura delle hore, con le quali misuriamo il tempo, nello suegliarsi questo animale sa molto strepito con la uoce, et tale, che narra Tito Liuio, che i solati Romani, dormendo nella guardia di Campidoglio, surono suegliati per benescio solo d'un Paparo, & così prohibirono à Francesi l'entrata. Questi due animali adunque dinotano, che la uigilanza, & la fedeltà sono necessarissime alla guardia, accompagnate con la forza da resistere: il che si mostra nell'armatura, & nella spada.

#### GUERRA.

DONNA, armata di Corazza, Elmo, & Spada, con le chiome sparse, & insanguinate; insanguinate faranno ancora ambedue le mani; sotto all'armatura hauerà una Trauersina rossa, per rappresentare l'ira, & il surore; starà detta sigura sopra un Cauallo armato, nella destra mano tenendo un'Asta, in atto di lanciarla, & nella sinistra una Facella accesa con una Colonna appresso. Rappresentasi questa donna co'l Cauallo armato, secondo l'antico costume Egittio, & la più moderna auttorità di Virgilio, che dice,

Bello armantur equi, bellum bæc armenta minantur:

cioè, I Caualli s'armano per la guerra, & minacciano guerra. Legges, che già innanzi al tempio di Bellona su una certa Colonna non molto grande, la quale i Romani chiamauano Colonna Bellica; perche, deliberato che haueuano di fare alcuna guerra, a quella andaua l'uno de'Consoli dapoi che haueua aperto il Tempio di Giano, & quindi lanciaua un'asta uerso la parte, oue era il popolo nemico, & intendeuasi, che all'hora sosse gridata, & publicata la guerra; & perciò questa sigura tiene nella destra mano l'asta in atto di lanciarla pres so alla Colonna sopradetta. Tiene poi nella sinistra mano una facel la accesa, secondo il detto di Silio Italico:

Scuo-

Scuote l'accefa face , e'l biondo crine Sparfo di molto fangue , e uà fcorrendo La gran Bellona per l'armate fquadre .

Soleuano ancora gli antichi, prima, che fossero trouate le Trombe, quando erano per sar battaglia, mandare innanzi a gli esserciti alcuni con saci accese in mano, se quali si gittauano contra dall'una parte, & dall'altra, & cominciauano dapoi la battaglia co'l ferro.

#### G V E R R A.

DONNA, armata che per cimiero porti un Piconella mano deftra la Spada ignuda, & nella finistra lo Scudo, con una testa di Lupo, dipinta nel mezzo di esso.

# GUERRA!

ONNA, spauenteuole in uista, & armata, con una face accesa in mano, in atto di caminare; hauerà appresso molti uasi d'oro, & d'argento, & gemme gittate consusamente per terra, srà le quali sia un'imagine di Pluto, Dio delle ricchezze, tutta rotta, per dimostrare, che la guerra dissipa, rouina, & consuma tutte le ricchezze, non pure doue ella si ferma, ma doue camina, & trascorre.

#### GUSTO.

Donna, che nella destra tenga un Cesto pieno di diuersi frutti, & nella sinistra un Persico.

Il Gusto, è un de'cinque sentimenti del corpo, ò uero una delle cin que parti, per le quali entrano l'Idee, & le apprensioni ad habitar l'anima, della quale sanno i loro consigli bene spesso in utile, & spessissimo anche in rouina di essa, ingannati dalla falsa imagine delle cose apparenti, che sono gli esploratori, & spie tal uolta salse, & però cagionano gran male à lei, & ad essi. False spie hebbero in particolare gli Epicurei, le quali gli riseriuano, che buona cosa sosse attendere alla crapula senza molti pensieri di honore, ò di gloria humana. Si dipin ge con uarietà di frutti, perche questi, senza artissicio, diuersamente dal gusto si sanno sentire; & il Persico si prende spesso a simile proposito da gli antichi.

417.013

# POCRISIA.



O m na, con faccia, & mani leprose, uestita di pelle di Pecora bianca, con una canna uerde in mano, la quale habbia le sue foglie, & pennacchio: I piedi medesimamente faranno leprosi, & nudi, con un Lupo, che esca di sotto al-

la ueste di essa, & con un Cigno uicino.

Quello, che disse Christo Signor nostro in S. Matteo al 23.cap.basta per la intelligenza di questa imagine, perche, uolendo improuerare à gli Scribi, & Farisei la loro Hipocrisia, disse, che erano simili à Sepolcri, che sono belli fuori, & dentro pieni d'ossa d'huomini morti, & di puzza. Adunque Hipocrisia non sarà altro, che una fintione di bontà, & fantità, in quelli, che sono maligni, & scelerati: però si dipinge donna leprofa, uestica di habito bianco, perche il color della ueste significa l'habito uirtuoso, che artificiosamente ricopre la lepra del peccato, che stà radicato nella carne, & nell'anima. La Canna uerde è simbolo (come dice Hettore Pinto nel 40. cap. di Ezechiel Profeta ) della Hipocrifia; perche, nascendo con abondanza di foglie, diritta, & bella, non fa poi frutto alcuno, se non piuma, & dentro è ua cua, & piena di uento. Dell'istesso dice il medesimo Auttore dare in dicio di Cigno, il quale hà le penne candide, & la carne nera. Il Lupo, che si mostra sotto alla ueste di pelle diuersa dalla sua, è tanto chiaro per le parole di Christo nell'Euangelio, che non ci bisogna dirne altro .

# HOMICIDIO

Yomo, armato, co'l manto di color rosso, per cimiero porterà una testa di Tigre, sarà pallido, terrà con la sinistra mano per i capelli una testa humana tronca dal busto, & con la destra una spada ignuda insanguinata. Si dipinge armato, perche l'homicidio genera il pericolo della uendetta, alla quale si prouede con la custodia di se stesso.

La Tigre fignifica fierezza, & crudeltà, le quali danno incitamento, & spronano l'homicidio. La Pallidezza, è effetto dell'ira, che con duce all'homicidio, & del timore, che chiama à penitenza. però si dice nel Genesi, che Caim, hauendo ucciso il Fratello, andò suggendo etenendo il castigo della giustitia di Dio.

Donna, con gli occhi bassi, uestita nobilmente, con un uelo intesta, che le cuopra gli occhi.

La grauità dell'habito, è indicione gli huomini d'animo honesto; & però sihonorano, & si tengono in conto alcuni, che non si conosco. no solo per lo modo del uestire, essendo le cose esteriori dell'huomo tutte indicio delle interiori, che riguardano il compimento dell'anima .

Gli occhi bassi, sono indicio di honestà, perche ne gli occhi, spiran do la lasciuia, come si dice, & andando l'amore per gli occhi al cuore, fecondo il detto de Poeti; Abbassati uerfo terra, danno segno, che nè spirti di lasciuia, ne forza d'amore possa penetrare nel petto. Il uelo in testa, è indicio d'honestà, per antico, & moderno costume, per esser volontario impedimento al girar lasciuo de'gli occhi.

## HONORE.

G IOVANE, bello, uestito di Porpora, & coronato d'Alloro, con un'asta nella mano destra, & nella sinistra con un Cornuco pia pieno di frutti; fiori, & fronde ..

Si fa giouane, & bello, perche, per se stello, senza ragioni, ò sofismi, al letta ciascuno, & si fà desiderare. Si ueste della Porpora, perche è or-

namento Regale, & indicio di honor supremo.

L'asta, & il Cornucopia, & la corona di Alloro, significano le tre ca gioni principali, onde gli huomini sogliono essere honorati, cioè la fcienza, la ricchezza, & l'armi; & l'alloro significa la scienza; perche, come questo albero hà le foglie perpetuamente uerdi, ma amare al gusto, coli la scienza, se bene sà immortale la fama di chi la possiede, nondimeno non si acquista senza molta fatica, & sudore però disse Esiodo. che le Muse gli haueuano donato uno Scettro di Lauro, essendo egli in bassa fortuna, per mezzo delle molte fatiche arriuato alla scienza delle: cofe, & alla immortalità del fuo nome.

### HONORE.

H Vomo, d'aspetto uenerando, & coronato di palma, con un-collar d'oro al collo, & manigli medesimamente d'oro alle braccia,nella man destra terrà un'asta, & nella sinistra uno scudo, nel quale siano dipinti due Tempij, co'l motto, Hic terminus baeret; alludendo à' tempij di Marcello detti da noi poco innanzi . Si corona di Pal-

ma, per-

ma, perche quest'albero, come scriue Aulo Gellio nel 3. libro delle Notti Attiche, è segno di uittoria, perche, se si pone sopra il suo legno qualche peso, ancorche graue, non solo non cede, nè si piega; ma s'inalza;& essendo l'Honore figliuolo della Vittoria, come scriue il Boccaccio nel 3. della Geneologia de'Dei, è conueneuolmente ornato del le insegne della madre.

L'asta, & lo Scudo furono insegna de gli antichi Rè in luogo della Corona: però Vergilio nel 6. dell'Eneide, descriuendo Enca Siluio,

Rè d'Alba, disse:

Ille uides pura inuenis, qui nititur hasta.

Et perche nel Tempio dell'Honore non si poteua entrare, se non per lo Tépio della Virtù, s'impara, che quello solamente è uero Hono

re,il quale nasce dalla Virtù.

Le Maniglie alle braccia,& il collaro d'oro al Collo, erano antichi fegni d'honore, & dauansi da'Romani per premio à chi s'era portato. nelle guerre ualorosamente, come scriue Plinio nel xxx 1 11. lib. delle Historia naturale.

#### HONORE, Nella Medaglia d' Antonino Pio.

7 N giouane, uestito di ueste lunga, & leggiera, con una ghirlan da d'alloro in una mano, & nell'altra con un Cornucopia pieno di frondi, fiori, & frutti.

#### HONORE, Nella Medaglia di Vitellio .

TOVANE, con un'asta nella destra mano, co'l petto mezzo ignu I do, & co'l Cornucopia nella finistra; al piè manco hà un Elmo, & il suo capo sarà ornato con bella acconciatura de'suoi capelli me-

desimi.

L'asta,& la mammelle scoperte, dimostrano che con la forza si de ue difendere l'honore, & con la candidezza conseruare. Il Cornucopia, & l'Elmo dimostrano due cose, le quali facilmente trouano credito da effer honorati ; l'una è, la robba ; l'altra, l'effercitio militare ; quella, genera l'honore con la benignità; questa, con l'alterezza; quella, con la possibiltà di far del bene; questa, co'l pericolo del nocu mento ; quella, perche fa sperare ; questa , perche fà temere : ma l'una mena l'honore per mano piaceuolmente, l'altra fe lo tira dietro per forza.

**HORA** 

TANCIVLLA, alata, in capo hauera una ghirlanda di Lupini co' suoi baccelli, & in mano uno Hippopotamo; perche per lo Hippopotamo; come dice Oro Egittio, molti de gli antichi dimos strauano l'hore, & molti per lo Lupino, perche si uolge sempre, secondo che il Sole si muoue, & da esso imparano l'hore i Contadini, & serue loro per Orologio, ancora quando è nuuolo; come seriue Plinio nel 18. lib. della historia naturale. in 24. hore si diuide il giorno naturale, ma solo trè ne dipingeuano gli anticlui; l'una, nel leuar del Sole, & questa tutta rossa, l'altra, bianca, per lo mezzo giorno; & la terza, per quando tramontaua il Sole, & la faceuano bruna.

L'ali fignificano la uelocità delle hore. Et fingono i Poeti, che elle Rieno alla guardia del Ciclo, & habbiano cura di aprire, & di terrare

le porte; come disse Ouidio nel primo lib. de'Fasti:

Prasidio foribus cali cum mitibus horis.

# HVMANITA

DON NA, con habito di Ninfa, & uifo ridente; tiene un Cagnolino in braccio, il quale con molti uezzi le ua lambendo la faccia con la lingua; & uicino ui farà l'Elefante.

L'Humanità consiste in dissimular le grandezze, & i gradi, per

compiacenza, & satisfattione delle persone più basse.

Si fà in habito di Ninfa, per la piaceuolezza; ridente, per applaufo di gentilezza, il che ancora dimostra il Cagnolino, al quale ella fa carezze, per aggradir l'opere, conforme al desiderio dell'auttor loro.

L'Elefante is scorda della sua grandezza, per far servitio all' huomo, dal quale desidera esser tenuto in conto; & però da gli antichi su per indicio di humanità dimostrato.

# HVMILTA.

DONNA, uestita di bianco, con gli occhi bassis in braccio tied ne un Agnello. L'Humiltà, è quella uirtù dell'animo, ondo gli huomini si stimano inseriori à gl'altri, con pronta, & disposta uolonta di ubbidire altrui, con intentione di ascondere i doni di Dio, che possedono, per non hauer cagione d'insuperbire.

Si dipinge donna uestita di bianco, perche si conosca, che la candidezza, & purità della mente partorisce nell'huomo ben disposto, &:

ordinato dalla ragione, quella humiltà, che è basteuole à rendere tut te le attioni sue piacenti à Dio, che dà la gratia sua à gli humili, & sa resistenza alla uolontà de' superbi. L'Agnello, è il uero ritratto dell'huomo mansueto, & humile, per questa cagione Christo Signor Nostro è detto Agnello in molti luoghi, & dell'Euangelio, & dell'Profetta and para la cagione che sa cagi

# al Sance et a. H. V. M. L.L. T. A. L. Drog not use 13. Constitution in the second second

DOΝΝΑ, che nella spalla destra porti un sacchetto pieno, & con la sinistra mano una sporta di pane; sarà uestita di sacco, &

calpesterà diversi vestimenti di valore. To totali di pare de con rel

L'Humiltà deue essere una uolontaria bassezza di pensieri di se steffo per amor di Dio, dispregiando gli utili, & gli honori. Ciò si mossira con la presente sigura, che, potendosi uestire riccamente; si elegge il sacco. Il Pane, è indicio, che si procura miseramente il uitto, senza esquisitezza di molte delicature, per riputarsi indegna di tutti i commodi di questa uita. Il Sacchetto, che aggraua, è la memoria de'peccati, che abbassa lo spirito de gli humili.

# Triasin vom por T. A. is already

DONNA, poueramente uestita, di color azurro; hauerà il petto, & i piedi ignudì, tenendo sotto al piè destro una corona, col capo posato sù la spalla destra; in una mano terrà un Crocessiso.

La nudità del petto, mostra l'humiltà del core. Il uestimento azur ro, il color del Cielo, al quale faranno essaltati tutti i seguaci della ue ra humiltà, conforme alle parole di Christo Signor Nostro. La coroma tenuta con dispregio, dimostra, quanto poco conto saccia, chi è ar mato di uera humiltà, che uien da Dio, delle cose fragili di questa uita.

## HUMILTA

ONNA, con la finistra mano al petto, & con la destra distesa, & aperta; sarà la faccia uolta uerso il Cielo, & con un piede calchi una Vipera mezza morta, auniticchiata intorno ad uno Specchio tutto rotto, & spezzato, & con una testa di Leone serito pur sotto à piedi.

La mano al petto, mostra, che il core è la uera stanza d'humistà. La sinistra aperta, è segno, che l'humistà deue essere ceale, & paténte, non simile à quella del Lupo, uestito di pelle pecorina per deuo.

rare:

Fare gli Agnelli. Per la Vipera s'interpreta l'odio, & l'inuidia; per lo Specchio, l'amor di sestesso; & per lo Leone, la superbia. L'amor di se stesso, sa poco pregiar l'humiltà; l'odio, & ira, sono effetti, che gli tolgono le sorze; & la superbia, l'estingue affatto, però si deuono queste trè cose tenere sotto li picdi, con salda, & santa risolution e.

# I A T T A N Z A.

O N N A, di superba apparenza, uest ita di penne di Pauone, nella sinistra mano tenga una Tromba, & la destra sarà alzata in alto. La Iattanza, secondo che scriue S. Tommaso, è uitio di coloro, che troppo più di quello, che sono, in

malzandoli, ouero che gli huomini stessi cre dono, con le parole si gloriano; e però si singe donna, con le penne di Pauone, perche la lattanza è compagna, ò, come dicono alcuni Teologi, sigliuola della superbia, la quale si dimostra per lo Pauone; perche, come esso si reputa affai per la bella uarietà delle penne, che lo ricuopro no senza utile, così i superbi somentano l'ambitione con le gratie particolari di Dio, che possiedono senza merito proprio; e, come il Pauone spiega la sua superbia con le lodi altrui, che gli danno incitamento, così la lattanza con le lodi proprie, le quali sono significate nella Tromba, che apprende siato; e suono dalla sua bocca medesima. La mano alzata, a necora dimostra assertiua testimonianza.

# ... I DO L MATRI A

PONNA, cieca, con le ginocchia in terra, & dia incenso con Turibolo alla statua di un Toro di bronzo. Le ginocchia in terra, fono uno essetto, & segno di religione, cò'l quale si consessa missione, & humità, in rispetto alla grandezza di Dio, il quale solo è potentissimo, & persettissimo in se stesso, & dobbiamo solo à lui inginocchiarci, perche solo à Dio conuiene l'adoratione, che si sa, co'l piegar delle ginocchia, per la ragione, che ne daremo seriuendo al suo luo go dell'oratione, se ben ui è anco la ueneratione de Santi, nè pur questa basta senza la retta intentione di dar gli honori conuenientemente, & questa intentione si dichiara co'l Turibolo, che manda sumi odoriseri, li quali significano, che la buona intetione dirittameute piegata manda odore di orationi seruenti, & accette, però ancora i nostri Sacerdoti per santa institutione, dando l'incenso nel santissimo Sacristi-

t24
gio della Messa pregano Iddio, che, come il funto, & l'odore dell'ingenso stinnalza, costi s'innalzi l'oration loro uerso di lui. Et il Toro i di metallo si prende per le cose create, & fatte ò dalla natura, ò dal-

l'arte, alle quali la cecità de Popoli hà dato molte uolte stoltamente quell'honore, che à Dio solo era obligata di conservare: dal che è nato il nome d'Idolatria, che uuol dire Adoratione di falsa Deità.

INCOSTANZA

DONNA, che passi co' piedi sopra d'un Granchio grande, fatto come qu'ello, che si dipinge nel Zodiaco; sia uestita di color

Turchino, & in mano tenga la Luna. an in line allag .an

Il Gianchio, è animale, chè camina innanzi, & indietro, con eguale dispositione, come fanno quelli, che, essendo irresoluti, hor lodano la contemplatione, hora l'attione à hor la guerra, hor la pace; hor la scienza, hor l'ignoranza; horla conversatione, & hora la solitudine; acciò che non resti cosa alcuna intentata al biasimo, nato, & nodrito. nelle loro lingue, & all'incostanza, disseminata in tutto quello, che fanno. Questa sorte di huomini è molto dannata da Giouanni Scho. lastico, anzi da Christo Nostro Signore, con l'essempio di quel che po ne le mani all'aratro, & si pente. Il uestimento Turchino, è posto per la similitudine dell' onde marine, le quali sono incostantissime, & di tempo in tempo patono alteratione, come si uede. La Luna medesimamente è mutabilissima, per quanto ne giudicano gli occhi nostri : però si dice, che lo stolto si cangia come la Luna, che non stà mai un hora nel medefimo modo. Vi fi può ancora dipingere una Nottola, la quale uola irrefolutissima; honda una banda hor dall'altra, come dice S. Basilio in de constit. monast.

#### alless and in Ropodi tranzo. Legendo ha fa ets. Live XX X i v rigio c<sub>i</sub>X i Gallicalicates.

c ees con! ginocchia in terro & dia incento con Tu

for the first test of the exercise part of the first of the

DONNA, lasciua, co'capellisparsi, & có gli orecchi d'Asino; il uesti mento, sarà di penne; le gambe, & i piedi, di Leone; & le mani, similià piedi del Eupo.

Dimostrasi l'Ignoranza principalmente con la faccia di donna, & co'capelli sparsi, per che, se bene l'huomo nasce universalmente con desiderio di sapere, & di siggire l'ignoranza, nondimeno auviene spesso, che dalla bellezza, & uaghezza feminile uiene ritardato, & le faccie lascine ordinariamente sono indicio di poco sapere, come ancora mostro Esopo, singendo, che la Volpe, entrata in bottega di uno

di uno Statuario, & ucdutoci un bel uifo di marmo, non lo potè molto mirare, souuenendole, che dentro non haueua nè scienza, nè ceruello. Si dimostra il medesimo per gli orecchi dell'Asino, come animale detto trà gli altri communemente ignorantissimo; & gli Egittij per gli orecchi di questo animale soleuano intendera seruitit, la quale di sua natura non può durare molto lontano dall'ignoranza. Le membra ricoperte di penne, significano, che l'ignoranza è cosa d'un ingegno leggiero, & instabile.

Le gambe, & piedi di Leone, sono pigliati quasi sempre in mala parte ancora da gli Egittij, maestri di questo artificio; & significano suga, rapina, cedardia, & uiltà, seruendosi il Leone de'piedi à suggir dal Gallo, picciolo, debole, & impotente animale, come la testa dell'istes so sempre significa grandezza d'animo, nobiltà, sortezza, & splendore; però nelle sacre lettere, & ne'Proseti si piglia il Leone per sigura de Christo Signor Nostro molte uolte, & alla uolte ancora per sigura del Diauolo, uile, & scelezato nostro inimico. Le mani di Lupo, mostrano l'incostanza, & timore continouo dell'ignorante, in molte cose, che non bisogna; essendo questo animale prestissimo à suggire da ogni strepito di ferro, ò di altra cosa, che senta, come raccontano gli Scrittori; & come può sapere chi prattica le solitudini.

### IGNORANZA

ONNA, con faccia carnosa, difforme, & cieca; in capo hauera una ghirlanda di Papauero, caminando scalza in un campo pieno di pruni, & triboli, suori di strada, uestita sontuosamente d'oro, & di gemme; & à canto ui sarà per l'aria un Pipistrello', ò uero una Nottola.

Per la presente figura non si rappresenta il semplice non sapere, ma il uitio dell'ignoranza, che nasce dal dispregio della scienza di quelle cose, che l'huomo è tenuto d'imparare; & però si dipinge scalza, che camina liberamente suor di uia, & trà le spine, si sa senza occhi, per le molte dissicoltà, che l'ignorante, trauiando dal diritto sentiero della uirtù, per le male apprensioni dell'intelletto, troua nel uiuere. Si dipinge presso al Pipistrello, ò uero Nottola; perche, come dice il Pierio Valeriano lib. 25 alla luce simiglia la sapienza, & alle tembre, dalle quali non esce mai la Nottola.

L'ignoranza si fa poi brutta di faccia, perche, quanto nella natura humana il bello della fapienza riluce, tanto il brutto dell'ignoranza appare sozzo, & dispiaceuole. Il poposo uestito, è troseo dell'ignoraza, & molti s'industriano nel bel uestire, forse perche sotto i belli habiti

del cor-

del corpo si tenga sepolto, al meglio, che si può, il cattiuo odore dell'il gnoranza dell'anima. La ghirlanda di Papauero, significa il miserabi. le sonno della mente ignorante.

# IGNORANZA

in un Ricco senza lettere.

H V o M o, à Cauallo fopra un Montone, di colore d'oro, in mezzo all'acque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gli antichi; & in lingua nostra dice così:

Sopra al ricco Monton uarcando il Mare Frisso cimostra un buom , che dal suo senso Con l'ignoranza sua si sa portare.

#### IGNORANZA.

Donna, come di fopra si è detto, alla quale si potrà aggiungere, che la ueste sia contesta di scaglie di pesce, le quali sono il uel ro simbolo dell'Ignoranza, come si uede nel Pierio Valeriano librotrent'uno.

La ragione è, perche il pesce è di sua natura stolido, & lontano da ogni capacità, eccetto il Delsino, & alcuni altri, che si raccontano per merauiglia; &, come le scaglie con facilità si leuano dal corpo de pesci, così con gli studij delle lettere si può leuare all'huomo il uelo dell'ignoranza.

# IGNORANZA, di tutte le cofe.

LI Antichi Egittij, per dimostrare un ignorante di tutte le cofe, faceuano una imagine co'l capo dell'Asino, che guardasse la terra, perche al Sole della Virtù non s'alza mail'occhio de gl'ignoranti, i quali sono nell'amor di se stessi, & delle cose proprie molto più licentiosi de gli altri, come questo animale più teneramente de gli altri ama i suoi parti, come dice Plinio al lib. 11. al cap. 35.

#### IMMODESTIA.

ONNA, coperta di ueste oscura, senza ornamento, con lo Scet tro Regale, in cima del quale ui farà un'occhio humano con un ramo ramo d'Vliua, che lo circondi . Lo Scettro, sarà spezzato, & rotto in più mo li, & dissimile à quello, del quale si dirà nell'imagine della Modestia: doue si dichiara, quanto si appartiene à questa figura.

#### IMITATIONE.

ONNA, che nella mano destra tiene un mazzo di Pennelli, nel-la finistra una Maschera, & à'piedi una Scimia.

L'imitatione si uede in qual si uoglia attione, ò uero opera fatta ad alcun'altra somigliante; & però si dipinge con un mazzo di pennelli in mano, come istromenti dell'arte, imitatrice de'colori,& delle figure dalla natura prodotte, ò dall'arte istessa.

La Maschera, & la Scimia, ci dimostrano l'imitatione dell'attioni hu mane; questa, per essere animale atto per imitare l'huomo co' suoi gesti; & quella, per imitar nelle Comedie, & fuori,l'apparenza,& il por

tamento di diuerfi personaggi.

#### IMMORTALITA:

ONNA, con l'ali alle spalle, & nella man destra un Cerchio d'oro.

L'ali, significano la folleuatione da terra, la quale non fostiene seno

cose mortali.

Il Cerchio dell'oro, rappresenta l'immortalità, per essere trà tutti i metalli il men corrottibile, & per hauer la forma circolare, la quale non hà termine doue finisca.

# IMMORTALITA.

ONNA, uestita d'oro, la quale terrà la destra mano al fianco,& nella finistra una Fenice.

Già si è data la ragione dell'Oro. La mano al sianco, nota stabili-

tà & fermezza .

La Fenice, per rinuouarsi dalle sue proprie ceneri, abbrugiate perpet uamente, come è commune opinione, è indicio dell'immortalità me desima, la quale è un'eternità co'l rispetto solo del tepo da uenire

#### IMMUTATIONE.

ONNA, armata, uestita di cangiante; al fianco finistro porta una spada,& con ambedue le mani squarcia un panno di lino. TAL L'intelL'intelligenza di questa figura hà bisogno di lungo discorso, il qualle la sciando in gran parte alla sottigliezza de'belli ingegni, dirò solo, che si dipinge donna armata, per dimostrare, che la mutatione, alla quale sono soggette tutte le cose create, per se stessa è sorte, & si conferua sotto all'armature, cio è sotto al mouimento de Cieli, che, essendo di diuersa, & più salda materia di essa, sono cagione del suo moto, poi del calore, poi della generatione, & corrottione, che à uicenda procedono, secondo la dottrina di Aristotele, & la conferuano in questo modo.

Il Lino, è posto da Poeti per lo Fato, dandosi alle Parche: & gl'interpreti di Teocrito, rendendone la ragione, dicono, che come il Lino, nasce nella terra, & quindi à poco tempo ui si corrompe, così l'huomo, a della terra medesimamente nato, sin ossa per necessità di natura si risolue.

Le mani, che, tirando in contrario luogo, squarciano il panno, solo no le contrarie qualità, che in uigore del moto de Cieli distruggono, & moltiplicano le cose terrene: & si nota la moltiplicatione nelle due parti del panno.

#### IMPASSIBILITA:

VESTA è una delle principali doti del corpo glorificato, co me scriuono i sacri Theologi. Però si dipinge ignuda, & bel la, che stia co'piedi eleuati sopra i quattro Elementi suori delle cose corr ottibili.

## IMPUDENZA, O

# Sfacciatagine , d Importuni td .

DONNA, con habito da buffone, pieno di fonagli in mano, had uerà un Vaso pieno di mosche, che uolino in diuerse parti.

Impudenti sono quelli, che nelle cose loro si scostano dal commune uso de gli altri uolontariamente, & aspettano lode da quello, che è biassimato in altrui. Per lo uestito di bussone, si dinota, che pene speso, le conuien molto uscire della strada nelle sue attionisperche questa sorte di gente tanto più si stima honorata, quanto più sà sar prendere altrui diletto de suoi proprij dishonori, salendo, come le mossche, nelle Tauole, & nella saccia de Principi.

ONNA, uestita di Giallo lino; in ambedue le mani tenga delle Rane, con un'Orsa à canto, la quale con la lingua dia persettio

ne al suo parto.

Il color del Giallo lino si scopre inmolte cose impersette, al tempo, che s'incominciano à corrompere. però si prende in questo significato. Le Rane parimente, come animali, che si generano di putresattio ne, sono da Oro Apolline per l'impersettione assegnate. Impersetto è ancora il parto dell'Orso, per essere solo un pezzo di carne, senza sor ma d'animale, ma con la lingua, per continoua diligenza, prende poi la sua sorma, come ogni nostra attione nel principio impersetta, se nó manca la diligenza, in uirtù del buon principio si compie.

#### IMPIETA.

ONNA, uestita del colore del Verderame; sarà in uista crudele; terrà nel braccio finistro l'Ippopotamo, & con la destra ma no una facella accesa riuolta in giù, con la quale abbrugia un Pellicano co'suoi figli, che saranno in terra. L'Impietà è uitio contrario alla Pietà, non pure alla Giustitia; & si essercita in danno di se stesso, della Patria, di Padre, & di Madre, & si rappreseta uestita del color del Ver derame, che è indicio di natura maligna, & nociua, laquale si ritroua in coloro, che dirizzano le proprie operationi à danno de benefattori. Nel finistro braccio tiene l'Ippopotamo; perche, come esso, quando è cresciuto in età, per desiderio di congiungersi con la madre, uccide il proprio genitore, che gli fa resisteza, cosi l'empio, per secondare i suoi sfrenati appetiti, condescende sceleratamente alla rouina de'suoi maggiori, & benefattori . Tiene nella destra mano una facella accesa abbrugiando il Pellicano; perche l'operationi dell'empio non fono uolte altroue, che al distruggimento della Carità, & della Pieta, la quale affai bene per lo fignificato del Pellicano fi dichiara, come racconta il Ruscello nel 2.lib.delle sue Imprese, & noi diremo più diffusamente in altra occasione.

# INCONSIDERATIONE

DONNA, uestita di uerde chiaro, ma discinta, & scapipigliata, in cima del capo con una Farfalla; sotto al piè R destro destro hauerà un Regolo, & un Compasso; & co'l piè sinistro si moue-

rà fopra un precipitio.

L'Inconderatione non è altro, che un difetto di giudicio, in coloro, che trà cose diuerse non giudicano rettamente quello, che con buona, & giusta determinatione douerebbono: però è figurata detta imagine con una Farsalla in capo, la quale inconsiderataméte procura à se steffa la morte, aggirandos intorno al lume.

Vestesi del uerde chiaro, perche la uirtù conoscitiua, la quale è nell'huomo per sua natura disposta à riceuere, & apprendere le cose come sono, si debilita per indispositione, ò per negligenza, & si dà luogo, &

nome cosi à questo mancamento.

La Regola, & il Compasso sotto al piede, non è altro, che la ragione, & il giudicio dell'huomo oppresso, & conculcato dal piede, cioè dalla la forza del proprio appetito, il quale, dominandolo, lo conduce all'opere irragioneuoli, & poco considerate, come similmente dimostra il piede, che tiene sospeso nel precipitio.

# INCOSTANZA, VEDI, INSTABILITA.

#### INDUSTRIA.

DONNA, giouane, & ignuda, con l'Elmo in capo, & hauendo in torno al braccio finistro riuolto un Manto bianco dipinto di uer de fronde, ui sia scritto per motto nel lembo; Proprio Marte; nella mano destra terrà una spada ignuda, dimostrandosi ardita, & pronta a combattere.

L'Industria è parte del ualore; & però l'imagine sua alla imagine

di esso li assomiglia.

S 45

Si dipinge ignuda, per dimostrare, che ella per lo più nasce da bisogni, & dalle scommodità. Tiene l'Elmo in capo, percioche la principal parte sua è l'ingegno, & la prudenza, che la tiene fortificata; stà con la Spada ignuda, prontamente per combattere; perche industria è, star desto, sapersi difendere con auantaggio ne'duelli della Fortuna.

Il Mantobianco, dipinto à uerde frondi è la speranza fondata nel la candidezza de costumi, & della diritta intentione, non potendo esse re industria lodeuole, se non doue il fine della essica; & sagacità hu mana sia reale, honesto, & uirtuoso. Si conosce ancora per questa sigura, che l'industria consiste in pronedersi del hengeo commodi, & in liberarsi dal male, co pericoli: però gran uantaggio nella uita politica sistimano hauere coloro, che per propria uirtù con la cappa, & con la Spada si sopo acquistati la sama iniversale de gli huomini, & qualche commodità da mantenersene in pace.

INDV2

DONNA, con uestimento trapunto, & ricamato con molto arti ficio; nella destra tenga uno Sciamo d'Api; l'altra mano sia posa ta sopra un Argano di quelli, che si adoprano per muouere i pesi; fa

scalza, hauendo in capo una statuetta di Pluto.

Il Vestimento, lo Sciamo, & l'Argano, danno facilmente cognitione di questa figura; & la Statua di Pluto, Dio delle ricchezze, dimostra, che queste sono principale oggetto dell'industria dell'huomo. I piedi nudi sono segno, che l'Industria non discerne, se non quanto abbraccia l'utile, nè si alza à fine di cosa più nobile; & però così ignudo si posa il piede sopra alla Terra.

#### INDVSTRIA.

Donna, che nella destra mano tiene uno Scettro, in cima del quale è una mano aperta, & in mezzo di essa un'occhio al fine della mano, & dello Scettro ui sono due alette, simili à quelle del Caducco.

Lo Scettro, è segno di grandezza, & di potenza; la mano, d'industria, & d'artificio: però questa, sostentandos sopra di quello, dà indi cio, che i Principi, & quei, che dominano à glialtri, alzano da terra

l'industria humana quando li piace.

E' opinione d'Artemidoro, che le Mani fignifichino artificio, conforme all'uso de gli Egittij; perche quasi tutte l'arti con l'aiuto delle mani si mettono in opera; & però diceua egli, che, sognando alcuno di uedere una bella mano, poteua tener sicuro, che gli esserciti; à quali si applicaua, gli sarebbono succeduti felicemente.

L'Occhio, dimostra la Prudenza, per la quale l'industria si deue reg gere; & l'Ali, che significano uelocità, accrescono in gran parte i

meriti dell'industria.

## INDVSTRIA

Ett'imagine di Mercurio, che nella destra tiene il Caduceo, & con la sinistra un Flauto; gli antichi figurarono le due cagioni, che generano l'industria, cioè l'utile per se, & il diletto per altriquello si mostra nel Caduceo, co'l quale singono i Pocti, che Mercurio suscitasse gli huomini già morti, questo, co'l Flauto, istromento atto per addolcire gli animi, & sminuir le molestie.

DON NA, brutta, con l'ali negre alle spalle, & ricoperta di più me dell'uccello Ardiolo insino alla cintola, & dalla cintola in giù sa rà uestita d'una Trauersina di giallo lino fregiata del colore del uerde.

rame, mal stracciata, & in braccio terrà l'Ibis uccello.

L'Infamia è il concetto cattiuo, che si hà delle persone di mala uita: però si dipinge con l'ali nere, notandos, che il suo è uolo di sama, maluolo infelice, & cattiuo. Le piume dell'uccello detto, mostrano, che l'infamia nasce in gran parte dall'incostanza; perche questa è indicio di pazzia: & si uede in questo uccello, che è incostantissimo. però Marstiale dimandò Ardiolo uno, che andaua da una all'altra attione senza far cosa buona.

Il color giallo, & il Verderame si adoperano per l'inganno, & per l'infamia uniuersalmente, & ancora l'uccello Ibis, il quale è sordidissimo, come scriuono alcuni, & si adopra in simil proposito; &, come la ueste stracciata infamia gli huomini presso al uolgo, così i uitij dell'anima tolgono il credito presso a' sapienti, & presso à Dio, doue principalmente si sostenta la nostra sama, & infamia.

# INFAMIA.

ONNA, ignuda, & leprosa per tutta la uita, con l'ali nere, con capelli sparsi, in atto di suonare un Corno, habbia scritto nella fronte la parola TVR PE; & si scopra un sianco con una mano.

La Lepra nell'antico Testamento era figura del peccato, il quale genera principalmente l'infamia. Il Corno, che suona, mostra, che la sua è notitia infelice presso à gli huomini, come questo è suono rozzo & ignobile. Il motto scritto in fronte, ci dichiara, che l'Infamia da tutti è meglio ueduta, che da quelli, che la portano adosso però uolon tariamente si scopre il sianco, sciogliendo il freno a uitij, senza uedere, ò pensare il dannoso successo della propria riputatione.

# INFERMITA.

ONNA, pallida, & magra, con un ramo d'Anemone in mano, & una ghirlanda della medesima herba: perche scriue Oro Egittio ne' suoi Hieroglisici, che gli antichi per quest'herba signisticauano la malatia, & è quella, nella qual fingono i Poeti essenti tramu tato Adone, Drudo di Venere, essendo dal Cignale amazzato, come raccon-

racconta Teocrito, fà il fior purpureo, & bello, ma poco dura il fiore, & l'herba: & forse per questo significa la infermità.

#### INFORTUNIO.

HV o M o, con una uestina di Taneto oscura, & di pianta di rousne di case, le giunga sino al ginocchio con le braccia, le gambe, & piedi ignudi, senza cosa alcuna in capo; nella destra tenga un Cornucopia riuolto uerso la terra, che sia unoto, & nella sinistra un Coruo.

L'infortunio, come si raccoglie da Aristotele, è un'euento contrario al bene, che l'huomo per conseguire s'adoperaua; & però si dipinge la ueste sparsa di rouine con le braccia ignude. Il Cornucopia riuolto, & i piedi scalzi dimostrano la priuatione del bene, & d'ogni
contento; & il Coruo è uccello di male augurio, & ui si dipinge, perche spesse uolte un tristo auuenimento è presagio di qualche maggior male soprastante; & si deue credere, che uengano gli infelici
successi, & le rouine per Diuina permissione; come gli auguri antichi
credeuano, che i loro augurij sossero indicio della uolontà di Gioue. Quindi siamo ammoniti à riuosgerci dal torto sentiero, delle attioni cattiue al sicuro della uirtù, con la quale si placa l'ira di Dio, &
cessano gli infortunij.

#### INGANNO.

Ho o mo, uestito d'oro; & dal mezzo in giù finiranno le sue gam be in due code di Serpente, tenendo in mano un bel ramo siorito, nel quale siano alcune panie con alcuni uccelli inuiscati; à canto hauerà una Pantera con la testa srà le gambe. Ingannare, è il sar cosa spiaceuole ad alcuno sotto contraria apparenza: però hà imagine di sembiante humano, & uestito d'oro, ma finisce in coda di Serpente, mostrando in prima saccia l'ingannatore bontà, & cortesia per allettare i semplici, & inuillupparli nell'orditura delle proprie insidie, come la Pantera, che, occoltana, il capo, & mostrando il dosso, alletta con la bellezza della pelle uarie siere, le quali poi con subito empito prende, & diuora.

# INGANNO

DONNA, con una Maschera di bellissima giouane, & riccamen te ornata, & sottosi scopra parte del uiso di uecchia molto diffordifforme, & canuta. In una mano tiene un uaso, che mesce dell'acqua, & con l'altra in quel cambio sporge un uaso di suoco. La sua ueste sarà dipinta à maschere di più sorti, perche in ogni occasione l'huomo, che per habito, ò per natura procede doppiamente, la sua fraude, & l'inganno apparecchia.

# INGANNO:

Yomo, coperto da una pelle di capra, in modo, che à pena: gli fiueda il uifo. In mano tenga una rete, con alcuni Sarghi, pesci di forma simili all'Orata, dentro di essa. Così lo scriue l'Alciato, & ne dà la ragione con uersi Latini. Il concetto dice così:

Ama il Sargo la Capra; e'l Pefcatore,
Che ciò comprende, la fua pelle ueste;
Onde ingannato il misero amatore
Conuien che preso à le sue insidie reste;
Così prende l'amante con inganni
La meretrice, cieco à proprij danni.

# INGANNO

Nomo, uestito di giallo, nella mano destra tenga molti hami, & nella sinistra un mazzo di fiori, dal quale esca un Serpe.
Si dipinge con gli hami in mano, come quelli, che coperto dall'esca pungono, & tirano pungendo la preda, come l'ingannatore, tirando gli animi semplici doue ei desidera, li sa incautamente precipitare.

Il mazzo di fiori co'l Serpe in mezzo, fignifica l'odor finto della

bontà, donde esce il ueleno uero de gli effetti nociui.

#### INGIURIA.

DONNA, giouane, d'aspetto terribile, con gli occhi infiammati, uestita di rosso, con la lingua suor della bocca; la quale sarà simile à quella del Serpe, & dall'una, & l'altra parte hauerà molta saliua. In mano tenga un mazzo di spine, & sotto à piedi una bilancia. Aristotele nella sua Retorica dice, che è proprio de' giouani, per l'abondanza del sangue, & per lo calor naturale, esser arditi, & considenti nell'ingiuriar altrui, come anco, perche, amando i giouani l'eccellenza, uogliono soprastare à gli altri, nel modo, che possono; & però giouane l'ingiuria si rappresenta, co'l brutto aspetto; & gli occhi infiammati

fiammati mostrano, che l'ingiuria nasce da perturbation d'animo, la qual perturbatione si mostra particolarmente nel uiso. La lingua simile à quella del Serpe, è segno, che l'ingiuria consiste in gran parte nelle parole, le quali pungono, non altrimenti, che se sossero spine; sono segno ancora le Bilancie sottoà piedi, che l'ingiuria è atto d'ingiussititia, dandosi altrus quei biasimi, che ò non si meritano, ò non si sanno.

## INGIUSTITIA.

Don NA, uestita di bianco, tutta macchiata, tenendo nella deftra mano una Spada, & un Rospo, nella sinistra le Tauole della legge rotte in pezzi. Sarà cieca dall'occhio destro, & sotto alli piedi

terrà le Bilancie.

Il uestimento bianco, macchiato, dimostra, non esser'altro l'Ingius stitia, che corrottione, & macchia dell'anima, per la inosseruanza della legge, la quale uiene sprezzata, & spezzata dalli malfattori; & però si dipinge con la Tauola della legge, & con le Bilancie, al modo detto. Vede l'Ingiustitia solo con l'occhio sinistro, perche non si sonda se non nelleutilità del corpo, lasciando da banda quelle, che sono più reali, & perfette, & che si estendono à' beni dell'anima, la quale è ueramen te l'occhio diritto, & la luce migliore di tutto l'huomo. Il Rospo, il quale è segno d'auaritia, per la ragione detta altroue, e'insegna, che l'Ingiustitia hà l'origine sua sondata ne gl'interessi, & nel desiderio di commodità terrene; & però non è un uitio solo, & particolare nella parte del uitio, ma una maluagità, nella quale tutte le sceleraggini si contengono, & tutti i uitij si raccolgono.

### INGIUSTITIA.

DONNA, difforme, uestita di bianco, sparsa di sangue, con un turbante in capo, all'uso de'Barbari, nella mansinistra tiene una gran Tazza d'oro, alla quale terrà gli occhi riuolti; nella destra ha-

uerà una Scimitarra, & per terra le Bilancie rotte.

Difforme si dipinge, perche l'Ingiusticia, onde il male uniuersale de'popoli, & le guerre ciuili souente deriuano, bruttissima si deue stimare. La Scimitarra, significa il giudicio torto; & il uestimento Barbaro, la crudeltà; la ueste bianca, macchiata di sangue, significa la purità corrotta della giusticia, alla quale corrottella appartiene pure la Tazza dell'oro, hauendo gli occhi, cioè la uolontà, & il pensiero l'ingiusto giudice, per l'auaritia, riuolti alla uaghezza dell'oro solamente,

perche,

perche, non potendo insieme sostenere le bilancie, & la ragione, cado no, onde uengono calpestate, come se cosa fossero di minor prezzo.

### INGORDIGIA

DONNA, uestita del color della ruggine; nella mano destra tenga un Folpo,& à canto ui sarà uno Struzzo.

L'Ingordigia, propriamente detta', è un disordinato appetito delle cose, che al nutrimento s'appartengono, più uitioso di quello, che dimandiamo Gola, ò Crapula; & si dipinge uestita del color della ruggine, perche diuora questa il ferro senza suo utile, come l'ingordo ogni cofa trangugia fenza gusto. al che appartieneancora lo Struzzo. che il ferro diuora, & digerisce. Il Folpo, in Oro Apolline, significa il medesimo, perche, mancandogli cibi, si nudrisce della sua carne medesima.

# INGORDIGIA

ONNA, di brutto aspetto, uestita del color della ruggine, che Juomiti il pasto per la bocca; tenga nella destra mano il pesce det to Scaro, & nella finistra una Lampreda, da Latini detta Mustela ma.

rina, ouero Hebrias.

Il pesce Scaro à noi è incognito : perche dicono, che non si trouz se non nel Mare Carpaseo, & non esce quasi mai del promontorio di Troade. Dalli Scrittori è tenuto pesce ingordissimo, perche solo, se condo che riferisce Aristotele, trà pesci osserua l'uso di caminare, come gli animali quadrupedi,& si pasce dell'herbe, & ancora perche co molta auidità dioora tutti i pesci piccioli, che segli fanno incontro per ingordigia, & poi li uomita per satietà; & somiglia il suo corpo in gran parte à quello dell'Orata.

La Lampreda, come dice Oro Egittio, partorisce per la bocca, & subito partoriti, diuora quelli stessi suoi figliuoli, che non sono pre-

sti à fuggire.

# INGORDIGIA:

ONNA, co'l uentre grosso, il che significa ingordigia parasitica,& tenga in mano un uaso di trasparente uetro, dentro al quale siano molte Sanguisughe, ouero Sanguattole; perche, come la Sanguisuga posta à sorbire il sangue altrui non stacca mai per sua natura, fin che non crepa; così gl'ingordi non cessano mai, sin che l'ingordigia istessa non gli affoga.

INGRA:

ONNA, uestita del colore della ruggine, tenga in seno un Serpente in modo di accarezzarlo; in capo haura la telta dell'Ippopotamo, & il restante della pelle del detto animale gli seruirà per manto. Vedi in Oro Apolline.

## INGRATITVDINE

ONNA, uecchia, che nella destra tiene due ugnie dell' Ippo-Potamo altrimente cauallo del Nilo, per mostrare, quanto sia co sa abomineuole l'Ingratitudine. In Oro Apolline si leggé, che adoperauano gli antichi ancora; l'ugnie dell' Ippopotamo; & già la ragione si è detta nell'imagine dell'Impietà. Figurarono ancora gli antichi la Ingratitudine in Atteone, diuorato da' proprij Cani, onde nacque il prouerbio di Teocrito; Nutri canes , ut te edant . for michare profit

INGRATITVD IN ENO Silons

DONNA, uestita di Edera, tenendo in una mano due Vipere s l'un'maschio, & l'altra semina; & il maschio tenga la testa in boc ca alla femina. L'Edera porta il significato dell'Ingratitudine, perche quel medesimo albero, ò muro, che gli è stato sostegno nell'andar in alto, & à crescere, ella alla fine in rimuneratione di gratitudine, lo fa seccare, & cadere à terra. Significa questo medesimo la Vipera, la quale, per merito della dolcezza, che riceue ne'piaceri di Venere coll compagno, bene spesso, tenendo il suo capo in bocca, lo schiaccia, & esso ne rimane morto. Et, poi che mi souuiene un Sonetto à questo proposito di M. Marc'Antonio Cataldi, non m'incresce scriuerlo, per sodisfattione de'Lettori.

O' di colpe, & d'errori albergo, & fede Rubella al giufto, à la natura, à Dio Peste infernal, morbo peruerso, e rio, D' Aletto e di Satan figlia , & herede . O' di pietà nemico, e di mercede. Mostro à riceuer pronto, à dar restio, O' di promesse, e benefici oblio, Che non cur'amistà , ne ferui fede . Tu Lupo , Arpia, Grifon d'opre , & d'afpetto; I to give Tu di uirtù, tu d'animo bonorato Fece , schiuma , fetor, macchia, e difetto . . . . . Lan. . . Fuggi dal pensier mio, non che dal petto ; contral conto Che è de'uity il peggior l'effere ingrato .

11311 6

DONNA, uestita di nero, piena di siamme di suoco, con la destra mano in atto di minacciare; con la sinistra riene un'Anguilla, & in terra siano un Cane, & una Gatta, che si azzussino insieme.

Il uestimento nero con le siamme, significa l'ira, mescolata con la maninconia, che insieme fanno l'inimicitia durabile, la quale non è solo quell'ira, che hà nel prosondo del cuore satte le radici con appetito di uendetta in pregiudicio del prossimo. &, che ciò si mostri per lo suoco, ce lo manisesta la definitione, oue si dice, l'ira essere un feruor del sangue intorno al cuores la maninconia è dimandata da Me dici Atra bilis: però si può significare nel color nero, & sa gli huomini colerici, & minacciosi.

L'Anguilla, il Cane, & la Gatta, dimostrano il medesimo effetto, effendo quella solita d'andar Iontana da gli altri pesci per nimicitia come dice Oro Apolline, & questi insieme essendo in continouo con-

erasto naturalmente.

# INIQUITE

DONNA, uestita di siamme di suoco, & che sugga uelocemente: Si dipinge in suga, perche non è sicura in luogo alcuno; ogni cosa gli sa ombra, & ogni minimo auuenimento la spauenta, generando il timore, il quale con la suga si consiglia, & si risolue perpetuamente. E' uestita di suoco, perche l'iniquità abbrugia l'anime peruerse, come il suoco abbrugia i legni più secchi.

## INNOCENZA.

VERGINELLA, uestita di bianco; in capo tiene una ghirlanda di fiori, con un'Agnello in braccio.

In habito di Vergine si dipinge, per esser la mente dell'innocente

intatta, & immacolata.

L'Agnello, fignifica l'innocenza; perche non hà ne forza, ne intentione di nuocere ad alcuno, & offeso non s'adira, ne s'accende à desiderio di uendetta, ma tolera patientemente, senza repugnăza, che gli stolga, & la lana, & la uita; douendo così fare chi desidera di assimigliarsi à Christo, Qui coram tondente se obmutuit, come si dice nelle sacre lettere, per essere nobilissimo ritratto della uera innocenza

I O VANETTA, coronata di Palma, & starà in atto di lauarsi Tambe le mani in un bacile, posato sopra un piede stallo, uicino

al quale fia un'Agnello, ouero una Pecora.

L'Innocenza, ouero Purità nell' anima humana, è come la limpidezza nell'acqua corrente d'un uiuo fiume. & con la confideratione di questo rispetto, molto le conuiene il nome di Purità. però gli antichi, quando uoleuano giurare di esfere innocenti di qualche sceleratezza, dalla quale si sentiuano incolpati, ouero uoleuano dimostrate, che non erano meschiati d'alcuna bruttura, soleuano nel cospetto del popolo laŭarsi le mani, manisestando con la mondezza di esse, & con la purità dell'acqua, la mondezza, & la purità della mente. Di qua nacque, che poi ne Hieroglisici surono queste due mani, che si lauaro no insieme, usate da gli antichi, come racconta il Pierio Valeriano nel lib. x x x v. Santo Cipriano nel libro de Liuore ci essorta ricordarsi sempre, perche chiami Christo la sua plebe, & nomini il suo popolo, adoperando il nome di Pecore; uolendo così auuertire, che l'Innocen 22, & la purità Christiana si deue mantenere intatta, & inuiolabile.

La Corona di Palma, da S. Ambrogio in quel luogo, Statura tua si milis futta est palma, è interpretata per la pura, & naturale innocenza, la quale noi riceuiamo nel principio del nostro nascimento, & la quale à noi grandemente si aspetta di conservare, & maturare al suo tempo, come frutto, à cui non manchino mai & frondi, & fiori di ue-

12, & perferta fodisfattione. 1 done be out

### INVBBIDIENZA:

DONNA, uestita di rosso, con un freno sotto à piedi, & in capo con acconciatura di penne di Pauone; tenga la destra mano alta, per mostrare stabilità di proposito. In terra ui sia un Aspide, il qua le con un orecchio prema la terra, & l'altro lo serri con la coda.

L'Inubbidienza, non è altro, che una transgressione uolontaria de

precetti Diaini, ò de gli humani.

Il uestito rosso, & la mano alta, conuengono alla pertinacia, la quale è cagione d'inubbidienza. Il Freno dimostra, che l'amore delle proprie passioni conduce altrui à uolontario dispregio delle leggi, & de'commandamenti, à'quali siamo tenuti ubbidire per giustitia, & che pérò si dimandano metaforicamente freno de'popoli.

Hà il capo adorno di penne di Pauone, perche l'inubbidienza nasce

S 2 dalla

dalla troppa presontiones & superbia. L'Aspide si pone per l'inubbidienza, perche si attura gli orecchi per non sentire, & ubbidire l'Incantatore, che per forza de suoi incanti lo chiama, come testifica Dauid nel Salmo Lvt I. dicendo, Furor illis secundum similitudinem serpentis: sicut aspidis surda, & obturantis aures suas. Qua non exaudit uocem incantantium, & uenesici incantantis sapienter.

L'Innocenza, ourre par qui aprinz hugans, è come la limpidezza nell'acqua corrente d'un un ofinne l'accom le cal faltarione

ONNA, armata, con una Volpe per cimiero, cinta d'intorno 5 di folta nebbia; Terrà un pugnale ignudo nella destra, & nella; sinistra mano due, ouero trè dardi; sarà una Serpe in terra frà l'herba; uerde, che porga in suori alquanto la testa i in constanta non constanta.

L'Insidia è una attione occolta satta per offendere il prossimo. & però si arma a dimostrando l'animo apparecchiato à nuocere co'l puguale, & co'dardiscio è lontano, & uicino. Hà per cimiero una Volpe, a perche l'astatie sono i suoi principali pensieria. La Nebbia, è la segre regra, & gli occolti andamenti, che assicurano il passo all'Insidia.

Al Serpe forniglia l'infidiolo, secondo quel commune detto: Later anguje in berba, interpretato da tuttigli espositori in simil proposito.

fidia la Rete; & Pittaco, uno descrite Sauij della Grecia, douendo uent, re à battaglia con Frinone, huombodi gran forza, & Capitano de gli, Atenicfi, portò una rete fotto ad uno Scudo, la quale, quando gli parci ue l'hora opportuna, gittò adosso al detto Frinone, & lo uinse.

# INSTABILTIA.

On NA, tuestita di melti colori, equia destra mano s'appoggi ad una Canna con le seglie, & sotto à piedi tenga una palla. Vestest di uarij colori l'Instabilità, per la frequente mutatione di pensieri dell'huomo instabile. S'appoggia ad una fragil canna sopra alla spalla, per cioche no è stato codicione alcuna, done la uolubil mente sermandossi si assicuri, & doue non si appigli, cosorme al suo costume alle cole più mobili, & meno certe.

# Sing steller gartin opero Incoffanza?

DONNA, uestira di uarij colori, per la ragione già detta, stia à cauallo sopra dell'Hiena serpente; ouero tenga detto animale in quel

141

in quel miglior modo, che parrà à chi lo uuole rappresentare.

Instabili si dimandano quelli, che in poco tempo si cangiano di opinione senza cagione, & senza sondamento; & però si dipinge con l'Hie na appresso, animale che non stà mai sermo, & stabile nel medesimo es sere; ma hora è sorte, hora è debole; hora audace, & hora timido; molte uolte si manisesta per maschio, & tal'hora per semina; talche si può ragioneuolmente dire, che in esso si rittroui la uera instabilità, come dice Oro Apolline.

## -indicator INTELLETTO:

To Vo Mo, armato di Corazza, & uestito d'oro; in capo tiene un

Elmo dorato, & nella destra mano un'Asta.

Quest'huomo cosi descritto, dimostra la per fettione dell'intelletto, il quale, armato di saggi consigli, facilmente si disende da ciò che sia per sargli male, & così risplende in tutte le belle, & degne opere, che ei saiò uero perche in guerra come in pace è necessarissimo. Hà l'Elmo dorato in testa, per mostrare, che l'intelletto rende l'huomo sodo, & sauio, & lo sà lodeuole, & piaceuole à gli altri, che lo conoscono di prezzo, come è di prezzo l'oro; & saldo, come è saldo l'acciaro.

L'Asta si pone, perche dall'intelletto nasce tutta la uirtù, che può uenire in disesa dell'huomo, il quale, come Rè, se ne siede nella più nobilparte, & hà carico di commandare, & di dar leggi ad un popolo dipassioni, che in noi senz'esso farebbe tumulto, & continoui solle-

udmienti :

: Halalill chross is .

inne or Him A W.

# Megricall paintage from the

is essolutionalistica las

Topon pe de l'acceptation d'gros in capo terrà una corona medefi-I opan e l'a requestito d'gros in capo terrà una corona medefila mamente d'oro, ouero una ghirlanda di Senapesi suoi Capelli sa ranno biondi, & acconci con belle anellature; dalla cima del capo gliusirà una fiamma di suoco; nella destra mano terrà uno Scettro, & con la finistra mostrerà un'Aquila, che sia qui i i vicina.

L'Intelletto, è per natura incorrottibile, & non inuecchia già mai; & però giouane si dipinge. Il Vestimento dell'Oro, significa la purità, & simplicità dell'essere suo, essendo l'oro purissimo frà gli altri metalli; come si è detto pur hora. I Capelli, sono conformi alla uaphezza delle sue operationi. La Corona, & lo Scettro sono segni del dominio, che esso hà sopra tutte le passioni dell'anima nostra, & sopra l'istessa uolontà, la quale non appetisce cosa, che prima

da esso non gli uenga proposta. La Fiamma, è il naturale desiderio di sapere, nato dalla capacità della uirtù intellettiua, laquale sempre aspira alle cose alte, & diuine, se da'sensi, che mal uolontieri l'ubbidiscono, alla consideratione di cose terrene, & basse, non si lascia suiare. Il mostrare l'Aquila co'l dito, significa l'atto dell'intendere, essendo proprio dell'intelletto il ripiegar l'operatione sua in se stesso, uincendo l'Aquila nel uolo, la quale supera tutti gli altri uccelli, & animali in questo, come anco nel uedere.

Però S. Giouanni Euangelista sù da' Santi Padri all' Aquila assomi gliato, per essersi più de gli altri innalzato dalle cose terrene, descri-

uendo la diuinità del Verbo incarnato.

Pindaro ancor esso paragona gli huomini d'alto intelletto à questo

Vccello.

La Senape infiamma la bocca, & scarica la testa; & per questo significa l'operatione grande d'un'intelletto purificato nel tempo, che non l'offuscano le nebbie delle passioni, ò le tenebre dell'ignoranza. Vedi il Pierio lib. 57.

# INTELLIGENZA

DONNA, uestita d'oro, che nella destra mano tenga una Sfera.

Intelligenza dimandiamo noi quella unione, che fa la mente noi stra co la cosa in tesa da lei, fi ueste d'oro, perche uno e estere lucida, chiara, risplendete, non triuiale, ma nobile, & lontana dal sapere del uolgo, & delle persone plebee, che tutto distingue nelle qualità singola ri dell'oro. Si potrebbe poco diuersamente ancora mostrare la figura di quella intelligenza, che muoue le Sfere celesti secondo i Filosofi; ma; perche principal intento nostro è di quelle cose, che dipendono dall'opere, & dal sapere humano, parliamo di questa sola, la quale cos la Sfera, & con la Serpe, dimostra, che, per inteder le cose alte, & sublimi, bisogna prima andar per terra, come sa il Serpe, & nell'intender nostro andare co' principii delle cose terrene, che sono meno persette delle celesti, però si sa nella man sinistra il Serpe, & nell'intender più nobile, la Sfera.

La ghirlanda di fiori in capo, mostra, in che parti del corpo sia collo cata quella potenza, con la quale noi intendiamo, & i fiori mostrano, che di sua natura l'intendere è persettione dell'animo, & dà buono odore, per generar buona fama, & buon concetto di sessenza men

្នុង ដែលស្វារសាស្រ្ត ស្រាស្រ្ត ស្រាស្រ្ត ស្រាស្រ្

te de gli altri

DONNA, che nella destra tiene un Lituo, & nella finistra una

Mostra, che l'intelligenza nasce per lo più, ò dall'esperienza, ò dallo studio de'libri, come facilmente si comprende per le cose gia dette.

# . S. C. I. N. T. R. E. P. I. D. I. T. A., & Costanza.

I OVANE, uigoroso uestito di bianco, & rosso, che mostri le braccia ignude, & starà in atto di attendere, & sostenere l'impeto di un Toro.

Intrepidità, è l'eccesso della fortezza, opposto alla Viltà, & Codardia, & all'hora si dice un'huomo Intrepido, quando non teme quello,

che humanamente si deue temere.

Sono le braccia ignude, per mostrar considenza del proprio ualores& combatte co'l Toro, il quale, essendo molestato, diviene serocissi mo, & hà bisogno, per resistere, solo delle proue di una disperata Fortezza.

# INVERNO:

H V o M o, uecchio, che si scaldi al suoco, & sia benissimo uestito di panni. Per sar le Stagioni tutte in habito di Donna, si può rappresentare in una Vecchia canuta, & grinza, come per l'Autunno si sa una baccante coronata di Pampane, & d'Vua; & questo poco importa. Ouidio nelle Metamorfosi al libro secondo così so dipinge:

Vn Vecchiou'e, ch'ogn'un'd'horrore eccede,

E fà tremar ciascun, ch'à lui pon mente;

Sol per trauerso il Sol tal'uolta il uede;

Ei stà rigido, e freme, e batte il dente;

E' ghiaccio ogni suo pel dal capo al piede,

Ne men brama ghiacciar quel raggio ardente;

Et nel siatar tal nebbia spirar suole,

Che offusca quasi il suo splendore al Sole.

#### INVIDIA.

DONNA, uecchia, brutta, & pallida; il corpo sia asciutto con gli occhi biechi, uestita del colore della ruggine; sarà scapigliata, & frà i frà i capelli ui faran no mescolati alcuni Serpi ; stia mangiando il pro?

prio core, il quale terrà in mano:

Si dipinge uecchia, per che, per dir poco, ha hauuto lunga, & antica inimicitia con la uirtù. Hà pieno il capo di Serpi, in uece di capelli, per fignificatione de'mali pensieri; essendo ella sempre in continoue riuolutioni de'danni altrui, & apparecchiata sempre à spargere il uele no ne'gli animi di coloro, co'quali, senza mai quietare, si riposa, diuo randosi il cuore da se medesima: il che è propria pena dell'Inuidia. Et però disse Iacomo Sannazaro:

> L'Inuidia, Figliuol mio , se stessa macera; Et si dilegua, come Agnel per frascino; Che non gli uale ombra di cerro, ò d'acera;

## DELL'INVIDIA.

PALLIDO bàil nolto, il corpo magro, e afciutto;
Gli occhi son'biechi, e rugginoso il dente,
Il petto arde d'amaro fele, e brutto,
Velen colma la lingua, ne mai sente
Piacer alcun se non dell'altrui lutto.
All'bor'ride l'inuidia, che altrimente
Si mostra ogn'hor'addolorata, e mesta;
E sempre all'altrui mal nigile, e desta.

#### IN U. I DIA.

On NA, uecchia mal uestita, del color della ruggine; si tenga una mano alla bocca, nel modo, che sogliono le donne ssaccendate in bassa fortuna; guardi con occhio torto in disparte; hauerà appresso un Cane magro, il quale, come da molti essetti si uede, è anima le inuidiosissimo, & tutto il bene de gli altri uorrebbe in se solo: anzi racconta Plinio nel 25. lib. al cap. 8. che, sentendosi il Cane morso da qualche Serpe, per non restar osseso, mangia una certa herba insegnatagli dalla natura, &, per inuidia, nel prenderla, guarda di non esser ue duto da gli huomini. E mal uestita, perche questo uitio hà luogo par ticolarmente srà gli huomini bassi, & con la plebe. La mano alla bocca, è per segno, che ella non nuoce ad altri, ma à se stessa. & che nassee in gran parte dallotio.

7N ueneno el Inuidia, che diuora Le midolle, & il sangue tutto sugge, Onde l'Inuido n'hà debita pena; Perche, mentre l'altrui forte l'accora. Sofpira, freme, e come Leon rugge . Mostrando, c'hà la misera alma piena D'odio crudel, che'l mena A' neder l'altrui ben con occhio torto; Però dentro si fà ghiaccio, e furore. Bagnasi di sudore, Ch'altrui può far del suo dolor'accorto, E con la lingua di ueleno armata Morde, e biasima sempre ciò che guata. Un pallido color tinge la faccia, Qual dà del duol interno certo fegno, Et il misero corpo dinien tale. Che par, che si distrugga, e si disfaccia; Ciò che uede gli porge odio, e disdegno; Però fugge la luce, e tutto à male Glitorna, & con uguale Dispiacer schifa il cibo, annoia il bere. Unqua non dorme, mai non ha ripofo, € sempre il cuor gli è roso Da quella Inuidia rabbia, qual'hauere: Non può mai fine, e al cui graue male Rimedio alcun di medico non uale.

## INVIDIA. L'ALCIATO.

ONNA Squalida, e brutta,
Che di carne di uipera si pasce;
E mangia il proprio core,
Cui dolgongli occhi liuidi à tutt'hore.
Magra, pallida, e asciutta,
E, douunque ella uà, presso, ò lontano;
Porta dardi spinosi nella mano,
Che nel suo sangue tinge.
In questo habito strano,
E in tal forma l'anuidia si dipinge.

INVO-

Donna, uestita di rosso; in capo hà una fiamma di suoco, & un altra simile glie ne esce dalla bocca.

L'Inuocatione si sà chiamando, & aspettando con desiderio il Divino aiuto; però conueneuolmente si dipinge con due fiamme, che gli escono, una dalla bocca, & l'altra della cima del capo, che dimostrano la uera, & profitteuole inuocatione confistere non folo nella uoce, ma ancora nella intentione della mente, con che chiedendosi cosa giusta, & ispediente dalla Diuina benignità, sacilmente s'impetra.

### IR A.

DONNA, di carnagione rossa, oscura; &, perche appartiene all' habitudine del corpo de gli iracondi, come dice Aristotele al 6. & 9. cap. della Fisonomia, hauer le spalle grandi, la faccia gonfia, gli occhi rossi, la fronte rotonda, il naso acuto, & le narici aperte, fi potrà offeruare ancor questo, sarà armata, & per cimiero porterà una testa d'Orso, dalla quale n'esca fiamma, & fumo. Terrà nella destra mano una Spada ignuda, nella sinistra una Facella accesa, & farà uestita di rosso.

La testa dell' Orso si fà, perche questo animale è all'ira inclinatissimo; & però nacque il prouerbio, Fumantem Ursi nasum ne tetigeris; quali che il fumo, & fuoco, che si dipinge appresso, significhino Ira, & conturbatione dell'animo. Vedi il Pierio nel libro x 1.

La Spada ignuda dimostra, che l'Ira subito porge la mano al ferro, & si sa strada alla uendetta. Simile alla Facella accesa è il cuor dell' huomo irato, che continouamente s'accende, & consuma.

Hà la faccia gonfia, perche l'Ira spesso si muta, & cambia il corpo, per lo ribollimento del sangue, che rende ancora gli occhi infiamati,

# IR A.

Donna, uestita di rosso, ricamato di nero; sarà cieca, con la schiuma alla bocca, hauerà in capo per acconciatura una testa di Rinocerote, & appresso ui sarà un Cinocephalo. Statio nel vii. lib, della Thebaide descriuendo la casa di Marte nel paese de' Traci, dice, che ui era frà molti l'Ira, & la chiama Rossa, dicendo,

E foribus cacumá, nefas, iraq rubentes; perche nasce dal moto del sangue, & procura sempre la uendetta co'l danno, & con la morte altrui, però uà ricamato il uestimeto di nero. Il Rinocerote, è animale, che tardi si adira, & bisogna irritario in nanzi gran pezzo, ma, quando è adirato, diuiene sero cissimo: però Martiale nel primo libro de suoi Epigrammi disse:

> Sollicitant pauidi Rhinocerota magistri, Seq, diu magna colligit ira fera.

Gli Egittij, quando uoleuano rappresentare l'Ira, dipineeuano un Cinocetalo, per essere più d'ogni altro animale iracondo. Vedi il Pierio Valeriano nel lib. vi. Cieca con la schiuma alla bocca si rappresenta, percioche, essendo l'huomo uinto dall'Ira, perde il lume della ragione, & cerca con fatti, & con parole offendere altrui.

# LASCIVIA.



ONNA, giouane, riccamente uestita; terrà uno Specchio con la finistra mano, nel quale con attentione si specchi; con la destra stia in atto di farsi bello il uiso; à canto ui saranno alcuni passari, uccelli lasciui, & lussuriosi, & un'Ar-

mellino, del quale dice l'Alciato: .

Dinota l'Armellin candido , e netto , Un buom , che , per parer bello , e lafciuo , Si coltiua la chioma , e'l uifo , e'l petto .

# LASCIVIA:

DONNA, con ornamento barbaro, & che mostri con un dito di fregarsi leggiermente la testa. Così la dipingeuano gli antichi, come si uede presso al Pierio.

# LEALTA.

DONNA, uestita di bianco, tiene la mano destra al petto, & un Cagnolino appresso.

La mano destra sopra il petto significa integrità dell' animo, & il Cagnolino per la propria inclinatione parimente Fedeltà, & Lealtà,

# LEALT A.

DONNA, uestita di sottilissima ueste ; in una mano tenga una Lanterna accesa, nella quale miri attentamente, & nell'altra una T 2 Maschera Maschera spezzata in più luoghi, & sia in atto di sbatterla in qualche sasso, ò muro.

La ueste sottile, mostra, che nelle parole dell'huomo reale si deue scoprir l'animo sincero,& senza impedimento, essendo le parole à con

cetti dell'animo nostro, come la ueste ad un'corpo ignudo.

La Lanterna medesimamente si pone per l'anima, & per lo cuor no stroj lo supre la cuor no stroj lo supre la Lanterna manda suori quel medesimo lume, che nasce dentro di lei, così l'huomo leale deue esser dentro, & suori della medesima qualità. A' questo proposito disse Christo Nostro Signore, Sia tale la uostra luce presso à gli huomini, che essi ne rendano gloria à Dio, che alla fama de' meriti uostri corrispondano l'opere. La Maschera, che gitta per terra, & spezza, mostra medesimamente il dispregio della sinuone, & della doppiezza dell'animo; come si è mostrato in altri propositi.

#### LE A L'T. A.

DONNA, uestita di bianco, che, aprendosi il petto, mostri il pro prio cuore, per essere ella una corrispondenza dell'animo con le parole, ò con l'attioni, acciò le sia interamente prestata sede.

### I & G G I E R & Z Z A.

DONNA, che habbia le ali alle mani, à piedi, à gli homeri, & alla la testa, & sarà uestita di piuma finissima.

# LETITIA, ALLEGREZZA;

and the fact of

N a giouane, appoggiata ad un'Olmo ben fornito di uiti, & cal chi leggiermente un'Cauolo fodo; allarghi le mani come se uo-lesse donar presenti, & nel petto hauerà un libro di Musica aperto. La stabilità della Fortuna, significata per l'Olmo, al quale questa ima gine si appoggia, l'allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal uino, come disse Dauid, significata per la Vite, l'unione di se stesso, & delle proprie sorze, & passioni, accennate co'l Cauolo, & la melodia di cosegrate à gli orecchi, come la Musica, sono cagione della letitia, la quale con segni esteriori sa parte delle sue facoltà à chi n'è biso, gnoso, per arriuare à più persetto grado di contentezza,

ONNA, con occhi un poco concaui, con la fronte quadrata, & co'l naso aquilino; sarà uestita di bianco, con un' Aquila in capo; & nella destra mano un Cornucopia, & un Compasso, & co'l Cornucopia uersi gioie, danari, collane, & altre cose di prezzo; nella sinistra hauerà un'altro Cornucopia pieno di frutti, & fiori.

La Liberalità è una mediocrità nello spendere per habito uirtuoso,

& moderato.

Si dipinge con occhi poco concaui, & fronte quadrata, per fimilitudine del Leone, liberalisfimo frà gli animali irragione uoli, & co'l na fo Aquilino, per la fimilitudine dell'Aquila, liberalisfima trà tutti gli uccelli, la quale fi farà fopra alla testa di detta figura, per mostrare, che la Liberalità non consiste nell'atto casuale di donare altrui le cose proprie, ma nell'habito, & nell'intentione della mente, come ancora tutte l'altre uirtù.

Scriue Plinio, che l'Aquila, se sa preda di qualche animale per propria industria, non attende tanto a satiare l'appetito suo, che non si ricordi sempre di lasciarne parte gli altri uccelli, godédo, & riputandosi d'assai per ueder, che l'opera sua sola sia bastante à mantenere la uita

di molti animali.

I due Corni nel modo detto, notano, che l'abondanza delle ricchezze è conueneuole mezzo da far uenire à luce la liberalità, quando è accompagnata con la nobiltà dell'animo generoso, secondo il potere, & la forza di chi dona.

Vestesi di bianco la Liberalità, perche, come questo colore è sempli ce, & netto senza alcuno artificio, cosi la Liberalità è senza speranza

di uile interesse.

11 Compasso ci dimostra, la Liberalità douersi misurare con le ricchezze, che si possiedono a co'l merito della persona, con la quale si essercita questa uirtù; nel che (se è lecito à seruitor entrar nelle lodi del suo Signore, merita particolarissima memoria l'Illustrissimo Signor Cardinale Saluiati, mio padrone, il quale, conforme al bisogno, & al merito di ciascuno, comparte le proprie facoltà, con si giusta mi sura, & con animo si benigno, che facilita in un istesso

tempo per se la strada del Ciclo, & della gloria,

& per gli altri quella della uita prefen

te,& della uirtù,con applaufo

uniuerfale di fama\*

fincera.

DONNA, uestita di bianco, nella destra tiene un Dado, & con la sinistra sparge gioie, & danari.

Il Dado, insegna, che egualmenté è liberale chi dona poco, hauendo poco, & chi dona assai hauendo molto, purche si resti in piede da tutte le bande con la facoltà principale.

### LIBERALITA

GIOVANETTA, di faccia allegra, & riccamente uestita; con la sinistra mano tenga appoggiato al sinistro fianco unBacile pie no digemme, & di monete d'oro, delle quali con l'altra mano habbia preso un gran pugno, & le sparga ad alcuni puttini ridenti, & allegri, che da se stessi se ne adornano, & le portano in mostra, per la gra titudine, & per l'obligo, che si deue alla liberalità de benefattori, ò uero per mostrare, che ancora il riceuere fauori, & ricchezze con debito modo, è parte di Liberalità, secondo l'opinione de'Moralisse bene è più nobile attione, & più beata, il donar altrui le cose sue.

Il Pierio Valeriano assegna per antico Ieroglifico di Liberalità, il Bacile folo, il quale noi accompagnamo con le altre cose per compimento della figura, & per dichiaratione della Liberalità figurata.

## LIBERTA.

ONNA, uestita di biancosnella destra mano tiene uno Scettro; Dinella finistra un Cappello; & in terra ui si uede una Gatta.

Lo Scettro fignifica l'auttorità della libertà, & l'imperio, che tiene di se medesima; quando uoleuano i Romani dar la libertà ad un seruo, dopo hauergli rasi i capelli gli faceuano portare il Cappello; & si facea questa cerimonia nel Tempio di una Dea creduta protettrice di quel-Ii, che acquistauano la libertà; & la dimandauano Feronia; però si dipinge ragioneuolmente co'l Cappello.

Il Gatto ama molto la Libertà, & perciò gli antichi Alani, i Borgognoni, & i Sueui, secondo, che scriue Metodico, lo portauano nelle loro insegne dipinto, dimostrando, che, come detto animale non può comportare di essere riferrato dall'altrui forza, cost essi erano im

patientissimi di seruità.

ONNA, che nella finistrà mano tiene una Mazza, come quella di Hercole, & nella destra un Cappello, con lettere,

LIBERTAS AV QVSTI; & S. C. Il che fignifica Libertà acquistata per proprio ualore, & uirtù, confor me à quel che si è detto di sopra. Et si uede così scolpita nella Medaglia di Antonino Eliogabalo.

#### LIBERTA'.

DONNA, che nella mano destra tenga un Cappello, & per terra un Giogo rotto.

#### LIBIDINE

On NA, bella, di bianca faccia, co'capelli grossi, neri, ribussati all'in sù, & folti nelle tempie, con occhi grassi, lucenti, & lasciui; mostrano questi segni abondanza di sangue, il quale in buona tem peratura è cagione di Libidine; & il naso riuolto in sù, è segno di que sto istesso, per la simiglianza del Becco, animale molto libidinoso, come disse Aristotele in de Fison-al cap. 6.9. hauerà in capo una ghirlanda d'Hedera; sarà lasciuamente ornata; porterà in trauerso una Pelle di Pardo, & per terra à canto ui sarà una Pantera, tenendole detta sigu

ra la finistra mano sopra il capo.

L'Hedera da Greci chiamata Cisso. Cissare, tirando le loro paro le al nostro uso, significa esser dato alla Libidine: però Eustachio dice, che su data l'Hedera à Bacco, per segno di Libidine, cagionata dal uino. La pelle del Pardo, che porta à trauerso à guisa di banda, come dice ancora Cristosoro Landino, parimente significa Libidine, per essere à ciò detto animale molto inclinato, mescolandos non solamente con gli animali della sua specie, ma ancora, come riferisce Plinio, col Leone: &, come la pelle del Pardo è macchiata, così è macchiata la mente dell'huomo Libidinoso di pensieri cattiui, & di uoglie illecite.

E'ancora proprio di questo animale, ssuggir quanto può di essere ueduto quando pasce, & pascendo di suggersi il sangue. Il che è proprijssimo della Libidine, perche piu d'ogni altra cosa le sue uoglie procura di pascere nascostamente, & di satiarsi euacuando il proprio sangue, & togliendosì le forze.

Per dichiaratione della Pantera, il medesimo Ladino dice, che mol

ti la fam

ti la fanno differente dal Pardo solo nel colore, che questa ha più bian co; & uogliono, che sia la femina del Pardo: &, se crediamo questo esser uero, potremo comprendere, che la Libidine principalmente; & con maggior uiolenza domina nelle semine, che ne maschi, come si

crede communemente in ciascuna specie d'animali.

Afferma Plinio, esser la Pantera tanto bella, che ogni siera la desidera, ma temono della sierezza, che dimostra nella testa; onde essa, occoltando il capo, & mostrando il dosso, le alletta, & dopò con subi-

to empito le prende, & diuora.

Il che moîto è simile alla Libidine, la quale con la bellezza, ci lusinga,& tira; poi ci diuora,perche ci consuma il tempo, il dannaro, la fama, il corpo, & l'anima istessa ci macchia,& ci auuilisce, facendola serua del peccaro,& del demonio.

#### LIBIDINE.

ONNA, lasciuamente ornata, sedendo appoggiata sopra il gomito sinistro; nella mano destra terrà uno Scorpione; a canto ui sarà un Becco acceso alla Libidine, & una uite con alcuni grappi d'Vua. Racconta il Pierio Valeriano nel lib. 16, che lo Scorpione signisica Libidine. ciò può essere, perche le pudende parti del corpo hu mano sono dedicate da gli Astrologi allo Scorpione, & questo segno predomina à Marte, secondo, che essi scriuono, il quale è notato di adulterio.

Medesimamente s'intende il Becco per la Libidine, essendo ne gli atti di Venere molto potente, & dedito à tal inclinatione souerchiamente, come si uede nel luogo citato nell'altra figura à questo proposito.

Stà à sedere, & appoggiata su'l braccio, per mostrare l'otio, del qua

le si fomenta in gran parte la Libidine, secondo il detto:

### Otia si tollas, periere Cupidinis artes?

La Vite, è chiaro indicio di Libidine, secondo il detto di Terrentio:

### Sine Cerere, & Baccho friget Venus;

Etancora perche si dicono Lussuriare le Viti, che crescono gagliare damente, come gli huomini accecati dalla libidine, che non quieta, no mai.

DONNA, ignuda, & scapigliata, con la bocca aperta, & con una Ghirlanda di Vite in capo.

t and the second of the

Licentioli si dimandano gli huomini, che fanno più di quel che conuiene al grado loro, riputando in se stessi lode, far quelle attioni, che ne gli altri sono biasimeuoli in egual fortuna; & può esser questa licen za nel parlare; però si sà con la bocca aperta: può esser nella libertà di far palesi le parti, che per instinto naturale dobbiamo ricoprire ; il che si mostra nella nudità; nel resto delle astre opere, pigliandosi liber tà di fare molte cose, che non si appartengono: & questo si nota con la Vite, laquale inebriando molte uolte co'l frutto suo, fa fare molte cose incoueniéti,& disdiceuoli:&, come i capelli, che no sono legati in sieme, scorrono liberamente oue il uento li trasporta, cosi scorrono i pensieri, & l'attioni di un'huomo licentioso da se medesime. છે. માર્યા માર્યા મારિયા છે કિલ્લા માર્ચિક છે. જે દોકલ્લ

#### int or or medical distance of the composition of the contraction of th poeta y umovin caper 2 w carted upon ingreno loi mo-

O N N A, uestita di uarij colori ; nella destra mano tiene un uaso d'acqua, il quale uerfa sopra un gran foco, che arde in terra; ilche è per segno del contrario, al quale l'altro contrario naturalmente opponendofi,& cercando impadronirsi della materia, & sostanza dell'attro, dà con strepito segno di lite, & di nimicitia: ilquale effetto imitano gli animi discordi, & litigiosi, che non quietano per se stessi, nè danno tempo di riposo per gli altri.

#### - I C A. Titler on a stiff. The filler druber in

O N N A, giouane, uiuace, & pronta, uestita di bianco, tiene uno Stocco nella mano destra, & nella sinistra quattro Chiaui, con

l'Elmo in capo, & per cimiero un Falcone pellegrino.

inel arregules iicir.

La Logica, è una scienza, che considera la natura, & proprietà del-·l'operationi dell'intelletto; onde si uiene ad acquistare la facilità di separare il uero dal falso: adunque, come quella, che considera sottilissimi, & uarij modi d'intendere, si dipinge con lo Stocco, il quale è fegno dell'acutezza dell'ingegno, & l'Elmo in capo mostra stabilità, & uerità di scienza; & come il Falcone s'innalza à uolo à fin di preda; così il Logico disputa altamente, per far preda del discorso altrui, che uolontieri alle sue ragioni si sottomette.

Le quattro Chiaui, fignificano i quattro modi d'aprir la uerità in ciascuna figura Sillogistica, insegnati con molta diligenza da professo. ri di quest'arte. de coci los de los

Vestesi di bianco, per la similitudine, che hà la bianchezza con la ue rità; perche, come quello frà i colori è il più perfetto, così questa frà le perfettioni dell'anima è la migliore, & più nobile, & deue effere il fine d'ogn'uno, che uoglia effere uero Logico, & non Sofista, ò uero gand partire; per silfa con la boc da sara en el el a sara en la Gabbatore.

#### di far palefi leparti, chepicinfilii ora triala e L'Ol G In Creation audit in and on I odo

rà di lace molte culu, che non l'on l'e

DON NA, con la faccia uelata, uestita di bianco, con una sopra-ueste di uarij colori; mostri con gran forza delle mani di stringere un nodo in una corda affai ben groffa, & ruuida; ui fia per terra del la Canape, duero altra materia da fancordeur ib inontal to invitare

La faccia uelata di questa figura, mostra la sua difficoltà, & che è impossibile à conoscersi al primoaspetto, come pensano alcuni, che per far profitto in ella, credono eller souerchi al loro ingegno sei meli foli, & poi in sei anni ancornon sanno la definitione diressa. Per notar il primo aspetto si adopra il uiso perche il uiso è la prima cosa,

che si guardi nell'huomo. I lolan i a coi: holan i requesti

Il color bianco nel uestimento, si pone per la simiglianza della uert tà, come si è detto, la quale è ricoperta da molte cose uerisimili, oue molti fermando la uista, si scordano di essa, che sotto à colori di esse stà ricoperta, perche dalle cose uerisimili, tirate con debito modo di grado in grado, ne nasce poi finalmente la dimostratione, la quale è come una cassa, oue sia riposta la uerità, & si apre per mezzo delle Chiaui già dette de'fillogismi probabili, liquali si notano co'uarij colori, che, se bene hanno qualche conformità con la luce, non ne han no però tanta, quanto il bianco, che è l'effetto piu puro di essa.

La Corda, doue fi stringe il nodo, mostra, che la conclusione certa è quella, che stà principalmente nell'intentione del Logico; & dalla similitudine della Corda si dice il Logico legare un'huomo, che non sappia, che si dire in contrario alla uerità mostrata da lui; & le sue proue fondate con la sua arte, sono nodi indissolubili è per forza, è per ingegno di qual si uoglia altra professione. La ruuidezza della Corda,

mostra la difficoltà della materia : 15 mont di bom di discoltà

La Canape per terra, mostra, che non solo è officio della Logica fa re il nodo delle corde fatte, ma quelle medefime corde ancora proue dere con l'arte sua propria, seruendos d'alcuni principij della natura, & infegnando di conoscere i nomi, le propositioni, & ogni altra parte, duero istromento della dimostratione, suo uero, & realcistromento.

#### LOGICA.

Tova me, pallida, co' Capelli intricati, & sparsi, di conueneuo-I le lunghezza, & bellezza; nella mano destra tiene un mazzo di hori con un motto sopra, che dica, verum & falsum; & nella finistra un Serpente.

Questa Donna è pallida, perche il molto uegliare, & il grande stu dio, che intorno ad essa è necessario, è ordinariamente cagione di pal-

lidezza, & indispositione della uita.

encing from affiliar con a fi

I Capelli intricati, & sparsi, dimostrano, che l'huomo, il quale atten de alla speculatione delle cose intelligibili, suole ogni altra cosa lasciar da parte, & dimenticarsi della custodia del corpo.

I Fiori sono segno, che per industria di questa professione, si uede il uero apparire, & il falso rimanere oppresso, come per opra della

natura dall'herba nascono i fiori, che poi la ricoprono.

Il Serpente c'infegna la Prudenza necessarissima à questa professio. ne, come à tutte l'altre, non si affaticando in altro l'humana industria, che in distinguere dal fasso il uero, & secondo quella distintione saper poi operar con proportionata conformità al uero conosciuto, & amato. Scopre ancora il Serpente, che la Logica è stimata uelenosa materia, & inaccessibile à chi non ha grande ingegno, & è amara à chi la gusta, & morde, & uccide quelli, che con temerità le si oppongono. . 10 11 1 1 10 10 11 (11 th 11 (11 2) 2 11

Le antichi ulauano dipingere Venere sopra un Montone per la I l'uffuria, mostrando la soggettione della ragione al senso, & alle concupiscenze illicite.

#### SSVRIA d nero Libidine .

IP INGEVANO per la Lusturia ancora gli antichi un Fauno con una Corona di Eruca, & un Grappo d'Vua in mano, per fin gerfi il Fauno libidinolo, & l'Eruca per inuitare, & spronare affai gli atti di Venere : & propriamente sono Lussuriosi quei , che sono souerchi ne'uezzi d'Amore, cagionato dal uino, che rifcalda, & da altre commodità. :: :.. -12-91416

# MACHINA DEL MONDO.



ONNA, che habbia intorno a' capo i giri de'sette Pianeti, & in luogo de' Capelli faranno Fiamme di fuoco il suostimento sarà compartito in tre parti, & di tre colori-

Il primo, che cuopre il petto, & parte del corpo, farà a-

zurro, con nuuoli.

Il fecondo, ceruleo, con onde d'acqua : Tres annoca d'acqua

Il terzo, fino a'piedi uerde, con Monti, Città, & Castell.a. Terrà in una mano il Serpe rivolto in circolo, che si tenga la coda in bocca. Il che significa, che il Modo da se stesso, & per se stesso si nudrisce, & in se medesimo, & per se medesimo si rivolge sempre con temperato, & ordinato moto, & il principio corre dietro al sine, & il sine ritorna al suo istesso principio per questo ancora ui si dipingono i sette Pianeti.

Il Fuoco, che ha in cima del capo, & il colore del uestimento, significano i quattro Elementi, che sono la parte minore della grandissi-

ma Machina uniuersale.

# MAGNANIMITA

DONNA, bella, con fronte quadrata, & naso rotodo, uestita d'orro, con la Corona Imperiale in capo, sedendo sopra un Leone, nella mano destra terrà uno Scettro, & nella sinistra un Cornucopia,

dal quale uersi monete d'oro.

La Magnanimità, è uirtù, che confiste in una nobile moderatione d'affetti, & si troua solo in quelli, che, conoscédosi degni d'esser hono rati da gli huomini giudiciosi, & si imando i giudicij del uolgo contra-rij alla uerità spesse uolte, nè per prospera fortuna troppo s'innalza-no, nè per contraria si lasciano sottomettere in alcuna parte, ma ogni loro mutatione con egual animo sostengono, & abhorriscono sar cosa brutta per non uiolar la legge dell'honestà.

Si rappresenta questa Donna, bella, con fronte quadrata, & naso ro tondo, a simiglianza del Leone, secondo il detto di Aristotele de Fi-

sonomia al cap.9.

Vestesi d'oro, perche questa è la materia atta per mandare ad estet to molti nobili pensieri d'un'animo liberale, & magnanimo. Porta incapo la Corona, & in mano lo Scettro, perche l'uno dimostra nobilta di pesseri, l'altro poteza d'esseguirli, p notar, che seza queste due cose, è impossi-

2157

e impossibile essercitare magnanimità, essendo ogni habito essetto di molte attioni particolari. Si dimostra la Magnanimità esser uera do minatrice delle passioni uili, & larga dispensatrice delle facoltà, per al trui beneficio, per propria gloria, & per uniuersale applauso.

Al Leone da Poeti sono assimigliati i Magnanimi, perche non seme questo animale le forze de gli animali grandi, non degna esso i piccioli, è impatiente de beneficij altrui, largo rimuneratore, & non mai si Inasconde da cacciatori. Questa figura uersa le monete senza guardarle: perche la Magnanimità nel dare altrui si deue osseruare, senza pensare ad alcuna sorte di rimuneratione; & di quì nacque quel detto:
Da le cose tue con occhi serrati, & con occhi aperti riceui l'altrui.

fare donna bella, coronata all'Imperiale, riccamente uestita, con lo Scettro in mano; d'intorno con Palazzi nobili, & Loggie di bella profeettiua, sedendo sopra d'un Leone, con dui Fanciulli à piedi abbracciati insieme; uno di questi sparge molte medaglie d'oro, & d'argento; l'altro tiene le giuste Bilancie, & la diritta spada della Giustita in mano, Le Loggie, & le Fabriche di grande spesa molto più conuen gono alla Magnissicenza, che è l'altra uirtù heroica, la quale si esserciati in spese grandi, & in opre di molto danaro, che alla Magnanimita, moderatrice de gli affetti: & in questo non sò, se per auentura hababia errato il Doni, se non si dice, che senza la Magnanimità la Magnissicenza non nascerebbe.

Del Leone, oltre à quello, che habbiamo detto, si scriue, che, combattendo, non guarda mai il nemico per non lo spauétare; &, acciò che più animoso uenga all'affronto, nello scontrars, poi, con lento passo, è con salto allegro si rinselua, con fermo proposito di non far cosa in-

decente alla sua nobiltà.

I due Fanciulli mostrano, che con giusta misura si deuono abbracciare tutte le dissicoltà, per amor dell'honesto, per la patria, per l'honore, per i parenti, & per gli amici magnanimamente, spendendo il danaro in tutte l'imprese honorate.

#### MAGNANIMITA.

DONNA, che per Elmo porterà una testa di Leone, sopra alla quale ui sieno dui piccioli Corni di Douitia, con ueli, & adornamenti d'oro. Sarà uestita in habito di guerriera; & la ueste sarà di color turchino; & ne piedi hauerà stiualletti d'oro.

MAGNI

Donna, uestita, & coronata d'oro; hauerà la Fisonomia simile alla Magnanimità; terrà la sinistra mano sopra d'un ouato, in mezzo del quale ui sarà dipinto una pianta di sontuosa sabrica.

La Magnificenza è una uirtù, la quale consiste intorno all' operar cose grandi, & d'importanza, come habbiamo detto; & però sarà uestita d'oro. L'ouato, sopra del quale posa la sinistra mano, ci dà ad intendere, che l'effetto della Magnificenza è il fabricar Tempij, Palazzi, & altre cose di merauiglia; & che riguardano ò l'utile publico, ò l'honore dello Stato, dell'Imperio, & molto più della religione; & non hà luogo quest'habito se non ne'Principi grandi; & però si diman da uirtù heroica, della quale si gioriaua Augusto, quando dicebu hauer trouata Roma sabricata di mattoni; & douerla lasciar fabricata di marmo.

#### MAGNIFICENZA

nobot of the sugar a color

n n n, uestita d'incarnato; porterà gli stiualletti d'oro; hauerà nella destra mano una imagine di Pallade; sederà sopra d'un ricchissimo seggio; &, se si rappresenterà à cauallo, hauerà detta seggia à canto, portando in capo una ghirlanda di uarii siori;

Gli Stiualletti erano usati da gli antichi Rè, & per segno di soggetto Regale, l'adoperarono poi i Tragici Poeti ne loro personaggi, & sono segno ancora in quest' imagine, di che sorte d'huomini sia propria la Magnisicenza, che ha bisogno delle sorze di molta ricchezza.

L'imagine di Pallade, è per fegno, che le opere grandi deuono portar feco l'amor di operar uirtuolamente; & fecondo il decoro, altri-

mente sarebbono opere di uanità, & mera pazzia.

Le Statue ancora, che con grande spesa, & con poco utile si riducono à nobil termine dalla fatica, & dall'industria de' Sudditi, sono essetti della Magnificenza de' Principi; & perche tutte queste cose le fanno solo co'cenni, commandando senza molta fatica, però appresso si
divine la Social de la Magnifica dell'Imperio el che

dipinge la Seggia, che già fù il Hieroglifico dell'Imperio: al che fi conforma l'uso moderno, che dimanda Sede Apostolica la Vicaria di S. Pietro, per la suprema potestà

datale da Christo Signor

J. M. YEL.

MALE

DONNA, con occhi concaut, uestita del color del Verde rame s con ciascuna mano tenga una Facella accesa, uibrando suora la lingua, simite alla lingua di un Serpe, & à trauerso del uestimento ter rà una pelle d'Istrice.

Il colore del uestimento, & gli occhi concaui, significano malignica, come si legge nella Fisonomia d'Aristotele ; & il dir male dell'attioni altrui, non nasce se non da malignità, la quale sa desiderare l'altrui dishonore senza alcun profitto per se medesimo, dando à credere, che la gloria altrui rechi alla propria lode impedimento.

Le due Facelle accese, dimostrano, che la male diceza accende il suo co, somentando facilmente gli odis, & le risse; & la lingua, ancor che humida, è molte uolte istromento da accendere questi suochi inestin-

guibili bene spesso.

oponimos Lit

La pungente pelle dell'Istrice, ci dinota, che è proprio della Maledicenza il pungere, non la uita, come quella, mal'honore, & la riputatione acquistata con fatiche, & con stenti.

#### 

Donna, mesta, & dogliosa, di brutti panni, uestita senza alcuno ornamento; starà a sedere sopra un sasso, co gomiti posati sopra i ginocchi, & ambe se mani sotto i mento; & ui sarà à canto un'al-

bero senza fronde, & frà i sassi.

Fà la Malinconia nell'huomo, (il quale è un ritratto di tutto'l Mondo) quegli effetti istessi, che sa la forza del Verno ne gli alberi, & nelle piante, le quali, agitate da diuersi uenti, tormentate dal freddo, & ricoperte dalle neui, appariscono secche, sterili, nude, & di uissimo prezzo: però non è alcuno, che non sugga, come cosa dispiaceuole, la conucrsatione de gli huomini malinconici. Vanno essi co'l pensiero sempre nelle cose dissicili; & quei rischi cattiui, li quali sarebbe mera, & somma disgratia se auuenissero, essi se li singono prefenti, & reali; il che mostrano i segni della mestitia, & del dolore.

E'mal uestita, senza ornamento; per la conformità de gli alberii fenza foglie, & senza frutti, non alzando mai tanto l'animo il malinconico, che pensi à procurarsi le commodità, per stare in continoua: cura di ssuggire, ò di prouedere à mali, che s'imagina essere uicini.

Il Sasso medesimamente, oue si posa, dimostra, che il Malinconico è duro, & sterile di parole, & di opere per se, & per altri, come il Sasso, che non produce herba, nè lascia, che la produca la terra, che gli sta

offo .

fotto. Ma, se bene pare otiosa al tempo del suo. Verno nelle attioni politiche, al tempo nondimeno della Primauera, che si scopre, nella necessità de gli huomini sapienti, i malinconiosi, sono trouati, & esperimentati fapientissimi, & giudiciosissimi,

### MALEVOLENZA.

TECCHIA, con occhi concaui, brutta, scapigliata, & magra, con un mazzo d'Ortiche in mano, & un Basilisco appresso. Questa è della medesima natura dell'affettione, dalla qual nasce che è l'Odio; ma, per esser meno principale, & molto ristretta, è dipinta in questo luogo donna uccchia, perche l'età senile la partorisce. essendo che i giouani, nuoui al Mondo, stimano parimente nuoue tutte le cose, & però le amano ; ma i uecchi , come stanchi di uedere gran copia di cose, hanno à noia facilmente il tutto. alla sand ridiira

E' scapigliata, per dimostrare, che i maleuoli non allettano gli ani mi à beneuolenza, anzidi fanno abhorrire come peste, che infetti le dolci conuerfationi: il che dichiara il Basilisco, che solo con lo squardo gli huomini auelena. La magrezza poi, è effetto del continouo

rammarico del bene conosciuto in persona del prossimo.

Le Ortiche, come a questa figura, così ancora conuengono alla Maldicenza; perche, come l'Ortica punge, lasciando dolore senza ferita, così il Maldicente non pregiudica nella uita, ò nella robba, ma nell'honore, che à pena si sà quel che si sia, secondo alcuni Filosofi, & pur cuoce, & dispiace à tutti sentirsi offeso, doue si scopra pur un poco questo particolare interesse.

#### MANSVETUDINE.

Do n'n A, uestita d'oro, con un'Elefante à canto, sopra del qua

L'Elefante, nelle lettere de gli antichi Egittij, perche ha per natura di non combattere con le fiere meno possenti di esso, nè con le più forti, se non è grandemente prouocato; da grande indicio di mansuetudine ancora, perche, caminando in mezzo di un armento di pecore, che le uengono incontro, si tira da banda, acciò che imprudentemente non le uenissero offese, & porta tanta osseruanza à così deboli animali, che per la presenza loro, quando è adirato, torna piaceuole, & trattabile. oltre à ciò riferisce Plutarco, che, se qualche peregrino, caminando per deserti, habbia perduta la strada,& s'incontri nell'Ele fante, non solamente non è offeso, mà è ridotto alla uia smarrita. MAN-

Don'n' A, di matronale aspetto, con habito lungo, & ampio, tenga frà le braccia, in atto di accarezzare, un picciolo, & mansueto Agnello. Sarà questa donna coronata d'Vliuo co'suoi frutti.

L'Agnello fignifica purità, semplicità, & mansuetudine, non solamente nelle profane lettere Egittie, ma ancora nelle facre della Religione Christiana. Et gli Auguri gentili adoperauano l' Agnello ne' lo rosacrificij, solo per la piaceuolezza del suo puro, & mansueto animo. Ancora S. Gio. Battista, singolar testimonio de'secreti Celesti, per manifestare sotto semplice uelame la mansuetudine di Christo Signor No stroidise, Lui essere uno Agnello, che placò à noi co'l proprio sangue series de la mansuetudine di Christo serve de la mansuetudine de la mansuetudin

sacrificato l'ira di Dio.

L'Vliuo, è segno di pace, & di mansuetudine; & però i Sacerdoti de gli antichi ne'primi tempi uoleuano, che tutti i simolacri de'Dei loro, sosse o legno dell'Vliua; interpretando, che à Dio conuiel ne essere largo donatore delle gratie sue à'mortali, uolgendosi con benignità, & mansuetudine à perdonar loro i commessi errori, & à dargli abondanza di tutti ibeni. A' questo bel Hieroglisico pare, che proper consentissero, secondo che riferisce Herodoto, qu'ando surono pregati da gli Spedauricensi à torre la sterilità del paese loro; al che risposero, che la gratia sarebbe seguita, quando hauessero fabricati i se molacri di Damia, & di Aurelia di legno di Vliua; & parue, che da indi in poi sino à certo tempo presso à Milesij ardesse, senz'opra di suoco materiale, un tronco di detto legno.

Si dice oltre di questo, che l'Olio ha tanta forza contra il furore ; che ancora sparso nel Mare, quando è turbato, sa cessare la tempesta,

& lo fa tornar quieto, & tranquillo.

et of the permitted of the

#### 

GIOVANE, bello, & ridente, uestito di rosato, con gli occhi riuolti al Cielo, & co le carni asperse di sangue; hauerà per le mem bra i segni delle serite, le quali, à guisa di pretiosissime gioie, risplendano.

Martirio, è propriamente il supplicio, che si pate per amor di Dio, & a disesa, & testimonio della Fede Catolica, & della Religione, per gratia dello Spirito santo, con espettatione dell'eterna uita; le quali cose lo sanno stare allegro. & ridente co'l uestimento di rosato, in segno di questo amore, & con le cicatrici, che sono autentici sigilli de' meriti de'santi Martiri.

X MATRI-

more some and account

V N giouane, di prima barba, il quale tiene nella mano finistra un' Anello, ouero una Fede d'oro, & con la destra s'appoggi ad

un Giogo.

La Fede d'oro, dimostra la sedeltà, & purità dell'animo, che deue essere trà il Marito, & la Mogliei & il primo uso dell'Anello su, se la condo che racconta il Pierio, per tener memoria di mandare ad esserto qualche cosa particolare; & si sacea di cosa molto uile; dapoi, crescendo l'industria con l'ambitione di uana pretensione di pompa, si uenne all'oro, & alle gemme, portate per ornamento della mano. dal l'intentione di quel primo uso è nato dapoi, & riceuuto come per legge, che si debbano portare in segno di Matrimonio, per ricordanza di osservare in perpetuo la sede promessa una uolta.

Et il Giogo dimostra, che il Matrimonio doma gli animi gioueni-

# M TTR, T M O N IN O. I. O.

N giouane, pomposamente uestito, con un Giogo sopra al collo, & co'ceppi à piedi, con un'Aneslo, ouero una Fede d'oro indito, tenendo nella medesima mano un Cotogno, & sotto à piedi hauce

rà una Vipera . . . . . . . . .

Per lo Giogo, & per li Ceppi, si dimostra, che il Matrimonio è pefo alle forze dell'huomo assai graue, & è impedimento al caminare in
molte attioni di libertà, essendo il maritarsi un uendere se stesso obligarsi à legge perpetua: con tutto ciò è caro, & desiderabile per
molti rispetti, & particolarmente per l'acquisto de successor in elle sue
facoltà, li quali siano ueri heredi della robba, & della fama, per l'honore, & credito, che si acquista nella Città, prendendos questo carico per mantenimento di essa y & per lo pracere di Venere, che lecita
mente se negode; però si sà con l'Anello, il quale è segno di preeminenza, & di grado honorato, come si è detto.

Il Cotogno, per commandamento di Solone, si appresentaua à gli Spossi in Athene, perche è dedicato à Venere, madre della fecondità, & si uede in molte Medaglie scolpito in questo istesso proposito, for-se, perche, come il Melo è grato al gusto, alla uista, & all'odore, così ancora sono gli amorosi abbracciameti à giouani innamorati; ouero perche sono indicio d'amore scambieuole, come dice il Pierio, gittati-dosi alle donne nobili in alcuni luoghi per effetto amoroso con baciamento di mani dall'una, & dall'altra parte; ò più tosto, perche si dice, l'huomo corre il frutto, quando uiene al fine de gli amorosi desiderij.

il che

il che si conseguisce lecitamente per mezzo del Matrimonio, essendo altrimente peccato graue, & che ci sa alieni dal Regno di Dio. Etil Cotogno è più significativo di ciò, per hauere qualche similitudine con le parti secrete del corpo.

La Vipera fotto à piedi, dimostra, che si deue calpestare, come cosa uile ogni pensiero, che sia con danno della compagnia à chi è congiun to in matrimonio, suggendo il costume della Vipera, che per diletto

amoroso amazza il marito, come si è detto altroue.

#### MEDICINA.

DONNA, che stia in atto di scendere un grado di Scala; sarà ue stita di uerde à soggia di Sibilla; porterà nelle mani alcuni Sem plici medicinali; hauerà appresso un Sole, & una Cicogna, la quale

tenga in bocca un ramo d'Origano.

È arte la Medicina, nata dall'esperienza nelle altrui infermità, & aiutata con la scienza delle cose naturali, le quali sono osseruate diligentemente da'Medici per la sanità dell'huomo, & si sa, che scende lo scalino, perche dalla contemplatione, che è cosa molto nobile, & molto alta, scende all'attione della cura per mezzo di cose particolari. E' uestita di uerde, per la speranza, che porta seco à gli infermi, & per lo uigore, che rende alla uita, che andaua massando, con l'Origano.

La Cicogna aiuta la debolezza del proprio stomaco: & però fù da gli Egittij adoperata nel modo detto per Hieroglifico di Medicina. A questo proposito usarono ancora l'uccello Ibi, il quale, come si è det to altroue, co'l rostro da se stesso si purga il uentre, come il Coruo, il quale, dapoi che ha ucciso il Camaleonte, smorza il ueleno, masticando le frondi dell'Allorosil che sa ancora la Colomba, per risanassi nell'infermita. Il Sole mostra, che la uirtù naturale del cuore è sauorita dal calor di esso solo, per lo quale si mantiene, & conserua la sanita in tutte le membra del corpo; &, oltre a ciò, molte uirtù, & pro prietà all'herbe insode, per mezzo delle quali la medicina si essercità.

# MATEMATICA.

DONNA, di mezza eta, uestita di uelo bianco, & trasparente, co l'ali alla testa; le Treccie siano distese giu per le spalle, co un Copasso nella destra mano mostri di misurare una Tauola segnata di alcune figure, & numeri, & sostentata da un fanciullo, al quale ella mostri di parlare insegnandogli; con l'altra mano terrà una Palla grade, figurata per la Terra, co'l disegno delle Zone, & Circoli celesti; & nel lembo della ueste sia un fregio intessuto di figure Matematiche; siano i piedi ignudi sopra una Base.

Il uestimento trasparente, dimostra, che ella sia di aperte, & chiare dimostrationimel che auanza facilmente le altre scienze

L'ali alla testa, insegnano, che essa con l'ingegno s'inalza à uolo alla contemplatione delle cose astratte. La faccia di giouane la sciua, conuiene alla poesia, & all'altre professioni, che nell'età giouanile oprano la forza loro, & somministrano allegrezza, che è proprietà della giouentù; ma alla Matematica conuiene l'aspetto di donna graue, & di matrona nobile, talche nè molte grinze la guastino, nè molta splendidezza l'adorni; perche quelle dissicono que sia piaceuole nobiltà; que sta, perche arguisce pochi anni, ouero poca prudenza, & molta lasciuia il che non è in questa scienza, amata da tutti gli huomini dotti, che non si sono nella uanità delle parole, ò de concetti plebei, da quali prendono solo materia di nudrissi gli orecchi de gli huomini più deli cati, & meno sapienti. Questo istesso mostrano le treccie sparse senza arte per le spalle, che da se sole danno ornamento à se medesime.

Il Compasso, è l'istromento proprio, & proportionato di questa pro fessione, & mostra, che ella di tutte le cose dà la proportione, la regola, & la misura. Stà in atto di tirare il circolo; perche, se bene la Marematica è speculativa scienza, denominandola dal suo più vero, & più nobile fine; nondimeno ancora l'uso è fine, se non della scienza, alme no di chi la possiede; essendo necessario, dopò l'acquisto dell'habito dessa per giouamento de gli altri, manifestarla in qualche modo: & di quì fono nate l'inueutioni di Musica, di Prospettiua, di Architettura i di Geometria, di Aritmetica, & d'altre professioni, che tutte date alle, stampe, & cauate da'principii di questa scienza, continouamente recano gusto à gli studiosi, con sodisfattione de gli Auttori, i quali, per que sti mezzi, come per ampia scala, sagliono alla sama, & alla immortalità. Tali habbiamo molti de gli antichi, & non pochi, che uiuono, a glo ria dell'età nostra, frà quali hanno luogo Cristoforo Clauio, Gio. Pao lo Vernalione, Gio. Battista Raimodo, Luca Valerio, Federico Metio, Pietro Maillardi, CefareRuida, Camillo Agrippa, & moltialtri, che co esquisita scieza, & con fondameti, che uiuamete possiedono, in premio delle fatiche loro, redono in questa professione al nostro secolo fama, fmarrita mercè d'alcuni, che, per l'applauso della sortuna insuperbiti, uogliono esser tenuti huomini di gran sapere in questi studij, stando frà la calce, & i sassi, non sapedo essi, chela uirtù è tributari, ama no ser ua della Fortuna. Conuiene adunq; per no deuiar molto dal nostro proposito, che ritorniamo à quello, che diceuamo. Il Copasso alla Ma tematica,& il fregio di triagoli,& di altre figure intorno alla ueste, mo stra, che, come sono nel lebo i fregis d'ornamento, & di fortezza, così nelle proue Matematiche questi istessi sono principij, & fondamenti.

La Palla, con la descrittione della Terra, & con le Zone celesti, dan no indicio, che la Terra, & il Cielo, nel misurar delle quali si ua scambieuolmente, non hauerebbono proue se non di poco momento, quan do non si sostentassero, & disendessero con le ragioni Matematiche.

Il Fanciullo, che sostiene la Tauola, & attende per capire le dimostrate ragioni, c'insegna, che non si deue differire la cognitione di questi principij ad altra età, che alla puerile: perche, oltre che gl'ingegni
per lo tempo tuttauia si fanno più rozzi, & meno atti, & con questa si
aprecome una porta di bel Palazzo, ò Giardino, nel quale poi si entra
ne gli anni seguenti dell'età; fanno anche uno istromento da segnare nell'intelletto nostro, che è come carta bianca, ò tauola rasa, quasi tutte le cose, che ò da ualenti huomini, ò da libri ci uerranno messe
inanzi per l'auuenire: & per questo forse principalmente i Greci quel
tempo che noi cosumiamo in apprender lingue straniere nell'età puerile, seruendosi essi della propria, & naturale, lo adoprauano nella
Matematica, onde difficili si stimano hoggi molti di quelli essempi;
che essi danno per chiarezza delle dottrine.

I Piedi nu di, & stabili in terra, sono per dimostratione della sua eui

denza, & stabilità, à confermatione di quel che si è detto.

### MEDIOCRITA'.

ONNA, con la destra mano tiene un Leone legato ad una catena, & con la sinistra un Agnesso legato con un debole, & sottil laccio. Dimostrandos per essi due estremi, il troppo risentimento, & la troppa sosseraza: & tenendo detta donna il luogo di mezzo trà questi estremi di sierezza, & di mansuetudine, per li quali ueniamo in cognitione d'ogn'altro estremo in ciascuno habito dell'anima, ci può esser uero Hieroglissco di Mediocrità, la quale si deue hauere in tutte le attioni, acciò che meritino il nome, & la lode di uirtù.

#### MEDIOCRITA.

DONNA, bella, & risplendente, con l'ali alle spalle, con le quali si solleua da terra, additando con una mano la Terra, & con l'altra il Cielo, con un motto scritto, che dica, Medio tutis simus ibis.

#### MEMORIA.

DONNA, di mezza età; hauerà nell'acconciatura della testa un Gioielliero, ò uero Scrigno pieno di uarie gemmessarà uestita di nero, nero, con le due prime dita della man deltra si tiri la punta dell'orecchio destro, & con la sinistra terrà un Cane nero.

Dipingesi la Memoria, di mezza età; perche Aristotele nel lib. della Memoria, & della Ricordanza, dice, che gli huomini hanno memoria più nell'età perfetta, che non hanno nella uecchiaia per la scordanza, ò nella pueritia per non hauer imparato.

L'acconciatura del capo, nel modo che si è detto, dimostra, che la Memoria è fedelissima ritentrice, & conservatrice di tutte le cose, che le sono rappresentate da'nostri sensi, & dalla fantasia: però è dimanda-

ta l'Arca delle Scienze, & de'Tefori dell'anima.

Vestesi di nero, il qual colore significa sermezza, & stabilità, per la ragione detta altroue, essendo proprio della Memoria, ritenere serma mente le sorme del senso, come diceuamo, rappresentate: & Aristotele l'afferma nel luogo allegato di sopra.

Tirafi la punta dell'orecchio, in conformatione di quel che dice.

Est in aure ima memoria locus, quem tangentes attestamur.

Et Virgilio nella festa Egloga dice :

Cum canerem reges , & proelia, Cynthius aurem Vellit, & admouit.

Il Canenero, si pone per la medesima ragione del colore del uestimento di detta figura; come anco, perche il Cane è animale di gran memoria: il che si uede per esperienza continoua, che condotto in pae se straniero, & lontano, per ritornare onde è stato leuato, da se stesso di sficoltà ritroua-la strada. Et si scriue in confermatione di questo, che, ritornando Vlisse in patria dopò uenti anni, uon sù altri, che un Cane lasciato da lui alla partenza, che lo riconoscesse, & accarezzasse. Onde Socrate presso Platone nel Fedro, giura per lo Cane, che Fedro haueua imparata à mente tutta la oratione, che Lisa haueua composta.

# MEMORIA.

DONNA, con due faccic, uestita di nero, & che tenga nella mano destra una penna, & nella sinistra un Libro.

La Memoria, è dono particolare della natura, & dimolta confidera tione, abbracciando fi con esta tutte le cose passate per regola di prudenza in quelle, che hanno à succedere per l'auuenire; però si fa con due faccie.

Il Libro, & la Renna, dimostrano, come si suol dire, che la Memo,

ria con l'ulo si persettiona; il quale uso principalmente consiste ò nel leggere, ò nello scriuere.

# MERITO.

Vo Mo, ignudo, con un manto Regale; terrà una Corona in

l capo,& nella mano destra uno Scettro.

· Il Merito, effet do per se stef o nobile, pocosi cura della fortuna, ò di quei beni, che da gli huomini si danno in ricompensa delle fatiche; però di esso si contenta nelle sue attioni il Magnanimo, il Forte, il Filo fofo, il Sapiente, &, come cofa inestimabile per eccelleza, ered ono, che da se stesso si paghi, come l'oro, co'l quale è uestito, con l'oro medesimamente si compra.

Quindi è, che si dice, la Virtu madre del Merito, non hauere suor di se stessa guiderdone conueneuole, & non hauer cosa, che la possa pa

gare, come non hà cofa, che la possa tener nascosta.

E'ignudo il Merito dalle passioni, da gli affetti, da'torti desiderij, da pensieri maluagi, non si ueste di quel d'altri, &, essendo suo tutto quel che possiede, tale, quale è per se stesso, si scopre, & si manifesta di fua natura; &, se bene molte volte per la forza altrui viene tenuto ri stretto più del conueneuole da alcuni, ei nondimeno in pena di tale errore non sà dar maggior castigo, che torgli se stesso destramente, pri uandoli della fua vifta; & come Principe affoluto, con lo Scettro della fua potenza nella Republica delle nostre passioni comanda, &, quando cominciano à ribellare, nasconde la persona sua, per dare pena degna, & conveniente.

Ciò fignificano la Corona, & lo Scettro. Ma, perche il suo Merito auanza le nostre parole, lascieremo, che egli medesimo, tacedo, par-

li di le stello con maggiore efficacia.

#### MESE.

Tova ne, uestito di bianeo, con due Cornette bianche, uolte Juenso la terra; & terrà la mano sopra un Vitello di un Corno so

lo; farà coronato di Palma.

E'il Mese dimandato da Orseo Vitello d'un Corno solo, perche in questo modo fi ha la definitione del Mese, il quale non è altro, che il corfo, che fa la Luna per li dodici fegni del Zodiaco; nel qual uiaggio pare à gli occhi nostri, che parte del tempo cresca, & parte si scemi .

Loicemare, fi dimoftra co'l Corno tagliato; & il crescere con l'etàl

168 del Vitello, il quale per se stesso si uiene aumentando co'l crescere, & co'l calare della Luna: però la Luna è da Apollodoro, & da alcuni al-

Le due Corna della testa, mostrano l'apparenza, che sa essa à noi al-

tri Scrittori dimandata Taurione. Le due Corna della testa, mostra tri, quando è nella fine del Mese.

Eustatio dimanda il Mese Bue, come cagio ne della generatione, co

mentando il primo libro dell'Iliade.

La Palma ogni nuoua Luna manda fuora un nuouo ramo, & quando la Luna hà uintiotto giorni, ella hà l'ultima parte di fopra illuminata, in modo, che le estreme parti della Luna riguardano all'ingiù, & de'fuoi frutti quelli più si stimano per al cune medicine, i quali han no forma più simigliante alla Luna.

Si potrà fare ancora con l'herba detta Lunaria, la quale si scriue effer di tal natura, che ogni giorno perde una foglia, sinche la Luna cala, poi al crescere di essa, cresce ogni giorno all'herba un'altra foglia; tal-

che in un sol Mese tutte le perde, & le acquista.

# MINACCIE.

ONNA, con la Bocca aperta, con acconciatura di testa, che rap presenti un mostro spauenteuole, uestita di Bigio ricamato di rosso, enero; in una mano terrà una Spada, enell'altra un Bastone in arto minaccieuole.

Minaccie sono le dimostrationi, che si fanno per spauentare, & dar terrore altrui. & perche in quattro maniere può nascere lo spauento, delle quali si può dire l'una più, l'altre meno propriamete Minaccie; però quattro cose principali si notano in questa sigura descritta da

Eustatio; & sono la Testa, il Vestito, la Spada, & il Bastone.

Si fa con la Bocca aperta, per mostrare, che l'impeto delle minaccie fa alzar la uoce, il qual poi accresce spauento à quelli, per chi si gri da; &, perche nel gridar si commuoue il sangue, si porta sempre un non so che di spauenteuole nella faccia; & come la uoce commuoue gli orecchi, così i lineamenti della faccia spauentano, per la uista dispiaceuole, come anche l'horribile acconciatura di testa.

Il uestito di Bigio, per esser questo colore composto di bianco, &, nero, è messo per somigliar la notte, che è spauenteuole, non quando è oscurissima, ma quando hà solo tanta luce, che serua per ueder le sor me spauenteuoli, che si possono rappresentare consusamente in essa.

Per questo si dice da' Poeti l'Inferno esser pieno di oscura luce.

Et

Quale per incertam Lunam sub luce maligna Est iter in siluis , ubi caelum condidit umbra Iuppiter .

Il ricamo di rosso, mero, mostra, che il Minaccio si stende, per spa

uentare, ò al fangue, ò uero alla morte.

Il Bastone, & la Spada, fanno conoscere, qual sorte di minaccie si deue adoperare co'nimici ualorofi, & quale co'feruitori, & genti plebee, che poco fanno, & conoscono delle cose di honore.

### MISERIA MONDANA.

O N N A, che tenga la testa dentro ad una Palla di Vetro, che sià trasparento, & con una Borsa uersi danari,& gioie,

La Testa nella Palla di Vetro, facilmente, per la continoua esperien za della uanità di questa uita, si comprende quel che significhi;& ciascuno, per se stesso, nel peregrinaggio di questi pochi giorni, che stiamo sopra alla terra, sa quanto uani siano li nostri desiderij, & corte le nofire speranze.

La Testa, si piglia per lo pensiero, effetto dell'anima in essa.

Il Vetro, mostra la uanità delle cose mondane, per la fragilità sua; ò uero, perche la miseria humana consiste, in uedere, in qual parte l'huo mo si uolta alle cose maggiori di quel che sono, stimando gran cosa gli honori, le ricchezze, & cose simili, che poi senza il Vetro si uede, che sono uanità, & miseria; ò uero, che, come il Vetro non termina la uista di quello, che ui guarda, per esser corpo diasono, così le ricchezze, & i beni del Mondo non danno mai termine a'nostri pensieri, anzi che tut. tauia accrescono il desiderio di passar auanti;&con questo infelice con tinouo stimolo si conducemo miseramente alla morte.

La Borsa, che ella uersa, mostra, che, come uolgarmente si crede es fer felice, chi hà gran facoltà, cosi si uede esser priuo di gran commo-

di, chi n'è senza. il che facilmente può succedere à ciascuno.

# MISERIA, O CALAMITA'.

ONNA, asciutta, tutta piena di Lepra, con pochissimi panni, che le coprano le parti uergognose, & con alcuni Cagnoli, che le stiano lambendo le piaghe delle gambe; terrà le mani in atto di dimanda. re Elemofina ...

ONNA, ignudi, à sedere sopra un fascio di Canne rotte, & spez zate in molti pezzi, in mezzo à un canneto; nelle mani tenga una Carta, oue sia scritto, Tempus meum.

Si fa à sedere, per mostrare, che le sue speranze sono andate à terra,

& ella insieme con ese.

Le Canne fracassate furono sempre poste anticamente per significade re la Calamità; da che i Romani pigliarono poi il nome di Calamità, di mandando Calami le Canne.

Il motto è preso dalla significatione, che gli Hebrei particolarmente soleuano dare à questa uoce, intendendo per lo Tempo un'estrema

miseria.

#### MISERICORDIA.

ONNA, di carnagione bianca; sarà uestita di rosso; hauerà gli.
Occhi grassi, & il Naso alquanto Aquilino, có una Ghirlanda di
Vliuo, stando con le braccia aperte; & à cantoui sarà l'uccello Pola, il
quale presso à gli Egittij significaua Misericordia, come seriue Oro
Apolline.

La Carnagione bianca, gli Occhi grassi, & il Naso Aquilino, secondo il detto d'Aristotele al cap. 6. de Fison. significano inclinatione alla

Misericordia.

Nel tenere le braccia aperte, si mostra un segno del desiderio d'ajuta re altrui, hauendone misericordia, & desiderando souuenire per compassione alle sue miserie.

La Ghirlanda d'Vliuo, è il uero simbolo di Misericordia nelle sacre settere, alle quali si deue l'obligo della cognition uera di questa san-

tauirtù .

# M O D & S T I A,

ONNA, di graue aspetto, uestita tutta di bianco, cinta con una grande, & larga cintura; hauera l'Occhio non molto splendido, ma nero, & non molto aperto. Così la dipinge Aristotele al 6. cap. della Fisonom. trattando di essa. Terra nella destra mano uno Scettro Regale, in cima del quale ui sarà un Occhio humano con un Ramo di Vliuo, che lo circonda.

Vestesi di bianco, percioche è segno di uera modestia, & di contentarsi di tutte quelle cose, che la natura le porge, & soministra, senza ado

prarui molt'arte in colorirle di uarij diletteuoli colori.

Per

Per la Cintura, ò uero Zona, si comprende il ristringimento, che co modestia si fa de gli sfrenati, & libidinosi appetiti de glii animi nostri.

Lo Scettro, con l'Occhio, & il R amo d'Vliuo, antico fimbolo della moderanza, mostra, che l'Occhio della mente nostra deue sempre inalzarsi sopra le grandezze, & gli effetti humani, & commandare, & dar legge à gli appetiti del senso, per stare sempre composto, & in pace con se medesimo: il che mostra l'Vliuo, che lo circonda.

#### MORTE.

DONNA, pallida, con gli Occhi ferrati, uestita di nero, secondo il parlare de'Poeti, si quali per lo priuar del lume intendono il Morire, come Virgilio in molti luoghi, & nel 2:lib.dell'Eneide:

Demisere neci, nunc cassum lumine lugent.

Et Lucretionel 5. libro:

Dulcia linquebant lamentis lumina uitae.

Ouero, perche, come il Sonno è una breue Morte, cofi la Morte è un lungo Sonno & nelle sacre lettere spesso si prende per la Morte il Sonno medesimo.

# MORTE.

A MILLO da Ferrara, Pittore intelligente, dipinse la Morte con l'ossatura, muscoli, & nerui tutti scolpiti; la Veste d'un manto d'oro, satto à broccato riccio, sopra riccio, perche spoglia i potenti, & gli alteri della ricchezza, come i miseri, & poueri dello stèto, & del do lore. Sù la testa le sece una delicata Maschera di bellissima Fisonomia, & colore, perche non à tutti si mostra la medesima, ma con mille saccie cotinouamente trasmutandosi, ad altri dispiace, ad altri è cara, altri la desiderano, altri la fuggono, & è il sine d'una prigione oscura à gli animi gentili, à gli altri è noia. Et cosi le opinioni de gli huomini si potrà dire, che sieno le Maschere della Morte. Et, perche molto ci preme nel uiuer politico la Religione, la Patria, la Fama, & la Conservatione de gli stati; giudichiamo essere bello il morire per queste cagioni, & ce la sa desiderare il persuaderci, che un bel morire tutta la uita honora; ilche potrà ancora alludere al uestimento.

Coronò questo Pittore l'osso del capo di essa di uerde Alloro, per mo strare l'imperio suo sopra tutti i mortali, & la legge perpetua; nella sinistra mano le dipinse un Coltello auuolto co un Ramo d'Vliuo, per cheno si può auuicinar la Pace, & il Comodo modano, che no s'auuicini ancor la Morte; & la Morte per se stessa porta pace, & quiete, & che la sua è ferita di Pace, & non di Guerra, non hauendo chi le resista.

Le fa tenere un Bordone da peregrino in su la spalla, carico di Coron, di Mitre, di Capelli, di Libri, stromenti Musicali, Collane da Caualieri, Anella da maritaggio, Maniglie, & Gioie, tutti istrometi dell'al leggrezze mondan, le quali fabricano la Natura, & l'Arte; & ella, emu la di amb edue, uà per tutto inquieta, peregrinando, per furare, & ritor re tutto quello, di che all'industria, & al sapere humano secero donatione.

A' piedi le dipinse un'Alocco, uccello ornato con catene d'oro. Questo è uccello uilissimo, notturno, nuncio, secodo uanamente i gentili creaceuano, di Morte, & di Miserie, & dimostra con le catene al collo, che le ricchezze adornano la uita, ma non la priuano delle, sue miserie, & calamità, le quali solo con la Morte si medicano interamente.

### MORTE.

SI può anco figurare in un'Angelo con una Spada in mano, & nell'altra con una Fiamma di Fuoco. Et fu quell'istesso, che scacciò i primi nostri Padri dal Terrestre Paradiso, co'l Coltello suo del celeste sidegno, & taglia, & diuide il mortale dall'immortale, & con la siamma abbrugia tutte le potenze sensitiue, togliendo il uigore a'senso, & co'l corpo li riduce in cenere, & in sumo.

### MORTE.

DONNA, ignuda, & bella; ignuda, perche ci spoglia d'ogni benes bella, perche ciascuno al suo primo apparire l'abbraccia. Siede sopra una Hiena, animale, il quale hà busto di Elesante, & cos po atto alla battaglia, per dimostrare, che à tutti sa guerra, & tutti uince.

Il Colto suo, è di Vipera, perche, come la Vipera muore, perche i fa gliuoli le stracciano il corpo, così la Morte per ogni strada, & modo di strugge, & straccia i corpi mortali.

Hà i Crini questo animale come il Cauallo; il che dinota esser renata.

Mostra hauer il boccon'in bocca, pche la Morte è ingorda del tutto.

L'Hiena finge uoce humana per inganno, & la Morte similmente inganna ciascuno, uenendo in tempo non aspettato.

Il Corpo suo è di maschio, & disemina, perche tal predatrice non

perdona all'uno, ne all'altro sesso.

Tira-

173

Tirafi dietro un Erpice, istromento di legno, pieno di denti, usato da gli huomini di Villa nell'agricoltura, con quello ricoprendo la semenza, che hanno sparsa per lo campo: perche così la morte uà tutta uia ricoprendo, & estinguendo la generatione humana, perche ella spiana tutte le montagne poco prima congelate de' siumi delle superbie humane, &, come uera maestra della uerità, si ride dell'alchimia delle nostre attioni; & alla sine con una botta di Martello solo ci sa conoscere la uanità delle nostre fatiche, & toccare con mano la salsa imaginatione de'nostri disegni.

# M. V S. I C. A.

DONNA, giouane, à sedere sopra una Palla di color celeste, con una Penna in mano; tenga gli occhi sisi in una carta di Musica ste sa sopra un'Incudine, con le Bilancie à'piedi, détro alle quali siano al cuni Martelli di ferro.

Il federe, dimostra, essere la Musica un singolar riposo dell'animo

trauagliato.

La Palla, scopre, che tutta l'armonia della Musica sensibile si ripofa, & fonda nell'armonia de'Cieli, conosciuta da'Pitagorici, della qua le ancora noi per uirtu di essi participamo; & però uolontieri porgomo gli orecchi alle consonanze armoniche, & musicali . & è opinione di molti antichi gentili, che senza cosonanze musicali non si potesse ha uer la perfettione del lume da ritrouar le consonanze dell'anima, & la simmetria, come dicono i Greci, delle uirtù. Per questo si scriue da Poeti, li quali furono autentici Secretarij della uera Filosofia, che, hauendoi Cureti, & Coribanti tolto Gioue ancor fanciullo dalla crudeltà di Saturno suo padre, lo condussero in Candia, acciò che quiui si nudrisse, & alleuasse, & per la strada andarono sonado sempre Cem bali, & altri istromenti di rame, interpretandosi Gioue moralmente per la bontà, & sapienza acquistata, la quale non si può alleuare, ne crescere in noi senza l'aiuto dell'armonia musicale di tutte le cose ; la quale occupando d'intorno l'anima, non possono penetrare ad hauere nostra intelligenza gli habiti contrarij alla uirtù, che sono padri, per esfer prima in noi l'inclinatione al peccato, che gli atti uirtuosi, & lodeuoli.

L'ancora Gioue scampato sano dalle mani di Saturno, quella più pura parte del Cielo incorrottibile, contro la quale non può essercitare le forze sue il Tempo, diuoratore di tutti gli elementi, & consumato re di tutte le compositioni materiali. Furono alcuni de'gentili, che dissero, i Dei essere compositi di numeri, & armonie, come gli huomini

174 d'anima, & di corpo, & che però ne' facrificii loro fentiuano uolontieri la Musica, & la dolcezza de'suoni, & canti. & di questo tutto dà cenno, & indicio, la figura, che siede, & si sostenta sopra il Cielo principalmente. " ".

Il libro di Musica, mostra la regola nera da far partecipare altrui

l'armonie, in quel modo, che si può, per mezzo de gli occhi .

Le Rilancie, mostrano, la giustezza ricercarfi nelle uoci,per giudicio de gli orecchi, non meno, che nel peso, per giudicio de gli alin but of the area for a figure tri fenfi.

L'Incudine, si pone, perche si scriue, & crede quindi hauer hauuto origine quest'arte: & si dice', che Anicenna con questo mezzo uenne in cognitione, & si diede à scriuere della conuenienza, & misura de tuoni Muficali, & delle uoci, & così un leggiadro ornamento accrebbe al consortio, & alla conversatione de gli huomini . 1 and and ្រ ចោះ សង់ គ្រាំ ទីខែ កា គ្រា គ្រា ខេត្ត នៃព្យា នៅ

# 

NNA, che con ambidue le mani tiene la Lira di Apolline, & Da' piedi ha uarij stromenti Musicali:

Gli Egittij per la Musica singeuano una Lingua con quattro denti, come hà raccolto il Pierio Valeriano, diligente offeruatore dell' Antichità.

### M'V-SIE A.

DONNA, con una uesta tutta piena di diuersi istromenti, & di-uerse cartelle, nelle quali siano segnate le note, & tutti i tempi di ese. In capo terrà una Mano Musicale, acconciata frà' capelli, & in mano una Viola da gamba, ò altro istromento Musicale المناف المن و المناف المناف المناف المناف المناف المناف

# M V S I C A.

CI dipingono alla riua d'un chiaro fonte quasi in circolo molti Ci-) gni, & nel mezzo un giouanetto con l'Ali alle spalle, con faccia molle, & delicata, tenendo in capo una Ghirlanda di fiori, il quale rap presenta Zefiro, in atto di gonfiare le gote, & di spiegare un leggiero uento uerso i detti Cigni. per la ripercussione di questo uento, parerà, che le piume di essi dolcemente si muouano : perche, come dice Eliano, questi uccelli non cantano mai, se non quando spira Zesiro, come i Musici, che non sogliono uolontieri cantare se non spira qualche uen to delle loro lodi, & appresso persone, che gustino la loro armonia.

Donna, che suoni la Cetra, la quale habbia una corda rotta, & in luogo della corda ui sia una Cicala. In capo habbia un Rust gnolo, uccello notissimo, à piedi un gran uaso di Vino, & una Lira

co'l suo arco.

La Cicala posta sopra alla Cetra, significa, la Musica, per un caso auuenuto d'un certo Eunomio, al quale, sonando un giorno à concorrenza con Aristosseno Musico, nel più dolce del sonare si ruppe una Corda, & subito sopra quella Cetra andò uolando una Cicala, la quale co'l suo canto soppliura al mancamento della Corda, così siù uincitore della concorrenza Musicale, Eunomio, per beneficio della Cicala; & in memoria di tal fatto i Greci drizzarono una statua al detto Eunomio, con una Cetra, con la Cicala sopra, & la presero per Hierogli sico della Musica.

Il Rufignolo, era fimbolo della Musica, per la uaria, foaue, & dilettabile melodia della uoce; perche auertirono gli antichi nella uoce di questo uccello tutta la perfetta scienza della Musica; cioè la uoce hora graue, & hora acuta, con tutte le altre, che si osseruano per di-

lettare.

Il Vino si pone, perche la Musica sù ritrouata per tener gli animi al legri, come sa il Vino, & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della uoce il Vino buono, & delicato: però si dissero i Cureti sonatori andar in compagnia di Bacco da gli antichi Scrittori.

## NATVRA.

ONNA, ignuda, con le Mammelle cariche di latte, & com un'Auoltore in mano, come si uede in una Medaglia di Adriano Imperatore; essendo la Natura; come definisce Ari stotele nel 2. della Fisica, principio in quella cosa, oue ella

si ritroua, del moto, & della mutatione, per la quale si genera egni cosa corrottibile.

Si fara donna, & ignuda, & dividendosi questo principio in attivo, & passino, l'attivo dimandarono con nome di Forma, & con nome di Materia il passivo.

L'attino si nota con le Mammelle piene di latte, perche la forma è, che nodrisce, & sostenta tutte le cose create, come con le Mammel

le la donna nodrisce, & sostenta i fanciulli.

L'Auol-

L'Auol tore, uccello auidissimo di preda, dimostra particolarmente l'altro principio, dimandato Materia, la quale, per l'appetito della Forma, mouendossi, & alterandossi, strugge à poco à poco tutte le cose corrottibili.

I. BE BONNIAVIGATIONE.

ONNA, la qual con gratiosa attitudine tenga una Vela, d'onde pendano le Sarte sopra un Timone da Naue, & stia in atto di riguardare con molta attentione un Nibbio, che uada per l'aria uolando, & di lontano in mare si ueda una Naue, che scorra à piena uela.

La Vela, le Sarte, il Timone, & la Naue, sono cose note per se stef-

fe,& danno cognitione della figura, fenza molta difficoltà.

Il Nibbio, uccello rapace, & ingordo, si pone, con l'auttorità di Plinio nella Naturale historia, oue dice, chegli antichi imparauano d'acconciare il Timone alla Naue, dal ualore del Nibbio, osseruando, che, come questo uccello per lo spatioso campo dell'aria uà hor qua, & hor là, mouendo con gratia le penne della coda, per dare à se stesso aiuto nel uolgere, & aggirare il corpo, accompagnando il uolo con le ali; così medesimamente si poteua, co'l Timone posto dietro alla Naue, uolgendolo nel modo, che uolge la coda questo uccello, con l'aiuto della uela solcar il mare, ancorche sosse turbato; &, hauendo satto di ciò proua di selice successo, uollero, che questo uccello sosse il Hieroglisso della Nauigatione, come nel Pierio Valeriano si legge al suo suogo.

NEBBIA.

N a Donna, tutta di bambagia, senza forma alcuna distinta. Questa potrà essere di pochissima apparenza per tutte le membra, & quasi come apparisce una statua di marmo posta tanto lontano, che con difficoltà si discerna la distintione delle parti più principali.

DONNA, che nella mano destra tiene un Martello, & nella sinistra un Mazzo di Chiodi.

Necesità, è un essere della cosa, in modo, che non possa stare altrimente, & pone ouunque si ritroua un laccio indissolubile; & perciò si assomiglia ad uno, che porti il Martello da una mano, & dall'altra i Chiodi, dicendosi uolgarmente, quando non è più tempo da determinar una cosa con consiglio, Esser sitto il Chiodo, intendendo, la necessità delle operationi.

NECES-

Donna, sopra d'un'alto piede stallo, che tenga un gran Fuso di Diamante, come si legge ne gli scritti di Platone.

#### NEGLIGENZA.

DONNA, uestita d'habito tutto squarciato, & rotto; sarà scapigliata, stando à giacere con un Horologio da polucre di trauerso in mano, ò per terra:

Dipingeli la Negligenza scapigliata, & maluestita, per segno, che il Negligente non è compito nelle sue attioni, & spiace generalmente

d tutti

Lo stare à giacere, significa desiderio di riposo, onde è cagionato

questo uitio.

L'Horologio, posto in modo, che non corra l'arena, dinota il tem po perso. & è questo uitio figliuolo dell' Accidia, ouero nato ad un parto con essa; però si potrà dipingere con una Testudine, che gli camini sù per la ueste, per esser lenta, & negligente nelle sue operationi, per lo peso della uittà dell'animo, che non la lascia uscire della sua na cural sordidezza.

# NEVE, OVERO TEMPORALE di Neue.

DONNA, tutta di color Tanè, piena di cespugli, & tronchi d'ar bori, sopra de'quali, come anche sopra tutto il restante della figura, si uedano scendere siocchi di neue. Intendedo per lo colore la Terra, oue gli Arbori nascono, & la Neue si posa.

#### NOBILTA.

ONNA, togata riccamente, con una Stella in capo, & con uno Scettro in mano.

· La Veste lunga presso à'Romani non era lecito portarsi da perso-

ne ignobili.

La Stella, posta in capo, & lo Scettro in mano, mostrano, che è attione d'animo nobile, prima inclinare à gli splendori dell'animo, significati per la Stella, poi à'commodi del corpo, significati nello Scettro, & che la Nobiltà nasce dalla Virtù d'un'animo chiaro, & splendente, & si conserua facilmente per mezzo delle ricchezze mondane.

Z NOBIL-

ONNA, in habito graue, con un'Asta nella mano destra de nel la sinistra co'l simolacro de Minerua, come si uede nella Medaglia di Geta.

La grauità dell'habito, significa le maniere, & i costumi graui, che

nella persona nobile si ricercano.

L'Afta, & il fimolacro di Minerua dimostrano, che per la sama, o delle scienze, ò dell'armi, la nobiltà s'acquista, essendo Minerua protettrice, secondo il credere de Poeti, de gli uni, & de gli altri egualmen te, per essenti dal capo di Gioue, che è il discorso, & l'intelletto, per mezzo del quale questi hanno il ualore, & la sama.

### NO B TILL: Thi A. Varia 's lift

DONNA, di matura età, mostrandosi nella faccia alquanto robusta, & ben disposta di corpo; sarà uestita di nero honestamente, porterà in mano due Corone, l'una d'oro, & l'altra d'argento.

Si sa di età matura, per mostrare, che nè li principij di Nobiltà, nè anche il fine, che si noterebbe con l'età senile, cioè quella antichità de'Casati, che non ritiene altro, che il nome, si possono dire uera Nobiltà, come nota l'Arnigio nelle sue Veglic.

Il Vestito nero conuiene al nobile, per mostrare, che senza splendo.

re de'uestimenti è chiaro, & illustre per se medesimo.

Per le due Corone, si notano i beni dell'anima, & quelli del corpo, che insieme fanno la Nobiltà.

#### NOTTE.

ONNA, uestita d'un Manto azurro, tutto pieno di Stelle, & habbia alle spalle due grand' Ali in atto di uolare; sarà di carnagione fosca, & hauerà in capo una Ghirlanda di Papauero, & nel braccio destro terrà un Fanciullo bianco, & nel sinistro un'altro Fanciullo ne 20; & hauerà i piedi storti; & ambidue detti Fanciulli dormiranno. Quasi tutto questo scriue Hesiodo. Et il uestimeto del color del Cielo, con l'ornameto delle Stelle, si dipinge, perche apparisce solo la notte.

La Ghirlanda di Papauero, per la sua singolar proprietà di sar dormire, significa il Sonno, figliuolo, & effetto della Notte, il quale è nota
to più particolarmente nel Fanciullo tenuto dalla sinistra mano dormendo, come l'altro mal fatto, & distorto è posto per la Morte. Cost
racconta Pausania, scrittor Greco, ne gli Eliaci, essersi à tempo suo
trouata una statua dentro ad un Tempio nella prouincia de gli Elei.

NOT-

ONNA, che siede inun Carro tirato da due Caualli; un bianco, & l'altro nero, che significano la Luna, dominatrice della Not
te, la quale, per la rotondezza del suo corpo, & per lo splendore del
Sole, che da una parte sola la illumina, rimanedone sempre l'altra par
te opaca; si dice esser tirata da'detti Caualli; & sarà uestita di color ne
ro, per la simiglianza delle tenebre.

#### N U U O L E.

DONNE, con treccie bionde, & humide, uestite del color delle Nuuole medesime, cioè argentino, rosso, giallo, & uerde, con la forma del corpo poco distinta.

# OBEDIENZA.

ONNA, di faccia nobile, & modesta, uestita d'habito religioso, tenga con la finistra mano un Crocefisso, & con la

destra un giogo, co'l motto, che dica, Suane.

L'Obedienza, è di sua natura uirtù, perche consiste nel loggiogare i proprij appetitialla uolontà de gli altri spontaneamente per cagione di bene, il che non si sa di leggiero da chi non sente gli stimoli della lode, & dell'honestà, però si dipinge di saccia nobile, essendo i nobili più amatori dell'honesto, & più amici della ragione, dalla quale deriua principalmente l'Obedienza.

Il Crocefisso, & l'habito religioso, sono segni, che per amor della re ligione è commendabile sommamente l'Obedienza. & però dicono i contemplatiui, & timorati di Dio, che in uirtù di essa si sa facilmente la Diuina bontà condescendere alle preghiere nostre, & all'adempi-

mento de' nostri desiderij .

Il Giogo, co'l motto Soaue, per dimostrare la facilità dell' Obedienza, quando è spontanea, sù impresa di Leon X. mentre era Fanciullo, la qual poi ritenne ancora nel Pontesicato, adornandone tutte l'opere di magnisicenza, le quali pur sono molte, che sece & dentro, & suori di Roma, tirandola dal detto di Christo, Signor Nostro, che disse, sugum meum suaue est; intendendo dell'Obedienza, che doueuano hauere i suoi seguaci à tutti i suoi legitimi Vicarij. ONNA, modesta, & humile; starà con la testa china, & con gli occhi riuolti al Cielo, donde esca un Raggio di splendore, dal quale penda un Freno, & ella allegramente porga le braccia per prenderlo. Gli Egittij, quando uoleuano rappresentare l'Obedienza, dipingeuano un Cane con la testa riuolta uerso la schiena; percioche nis suno animale si troua più obediente di questo, che lascia ancora di pigliar il cibo, oltre al costume de gli altri animali, alla semplice parola del padrone, per udire, & obedire al suo cenno. però si potrà dipin gere in questo proposito. Et per la dichiaratione del corpo tutto, basti quel poco, che si è detto di sopra.

#### OBEDIENZA.

Donna, uestita di bianco, che, caminando, miri uerso il Cielo,nel quale sarà un Raggio di splendore;& porterà detta donna

una Croce in spalla.

Qui si nota, che l'Obedienza deue essere monda d'interessi, che la macchiano; piena di speranze di premij immortali, che le assicurano la uia, & patiente à pesi delle leggi difficili al senso, che la nobilitano. Il primo, si nota nel uestito bianco; l'altro, nel guardar lo splendore del Cielo; & il terzo, nella Croce; che tiene in spalla.

# OBEDIENZA:

DONNA, uestita d'habito lungo, & honesto; stia con molta attentione à guardare un Sacrificio, che arda sopra un' Altare, & con una mano tinta del sangue della Vittima si tocchi l'estrema parte

dell'orecchio diritto.

Il significato di questa figura si caua dalle sacre Lettere, doue si dice, che Mosè co'l dito tinto nel sangue della Vittima, andana toccando l'estreme parti de gli orecchi ad Aaron Sommo Sacerdote, & à'suoi si gliuoli. il che da'sacri Theologi s'interpreta per la Obedienza, & per la prontezza di udire, & esseguire le cose appartenenti al sacro culto di Dio.

#### OBEDIENZA.

ONNA, scalza, & succinta, mostrando prontezza, có un Filatoio da lana in mano, il quale si gira dall'una, & dall'altra banda, secondo

181

secondo che è mosso, come si deue muouere l'Obediente à cenni di chi commanda legitimamente.

#### OBLIGO.

H Vomo, armato, con due teste, quattro braccia, & quattro mani, per mostrare, che l'huomo obligato sostiene due persone; l'una, per attendere à se medesimo; & l'altra, per sodissare altrui: & si dipinge con quattro braccia, & due teste, significandosi per queste i pensieri dell'animo spartiti, & per quelle l'operationi diuerse.

#### OCCASIONE.

PIDIA, antico, & nobilissimo Scoltore, disegnò l'Occasione, Donna ignuda, con un uelo à trauerso, che le copriua le parti uergognose, & co'capelli sparsi per la fronte, in modo, che la Nucha restaua tutta scoperta, co' piedi alati, posandosi sopra una Ruota, & nel-

la man destra con un Rasoio.

I Capelli tutti riuolti uerso la Fronte, ci fanno conoscere, che l'Occasione si deue preuenire, aspettandola al passo, & non seguirla, per pigliarla quando hà uolto le spalle, perche passa uelocemente; co' piedi alati; posasi sopra alla Ruota, che perpetuamente si gira. Tiene il Rasoio in mano, perche deue essere subita à troncare ogni sorte d'impedimento.

#### ODIO CAPITALE.

H Vomo uecchio, armato, che per cimiero porti due uccelli; cioè un Cardellino, & uno Egitale, ambedue con l'ale aperte, stando inatto di combattere insieme; nella destra mano terrà una Spa da ignuda, & nel braccio finistro uno Scudo, in mezzo del quale sarà dipinta una Canna, con le foglie, & un Ramo di Felce.

L'Odio, secondo S. Tomaso, è una ripugnanza, ò alienatione di uo-

lontà da quello, che si stima, come cosa contraria, & nociua.

Si dipinge uecchio, perche negli anni inuecchiati suole star radicato, come all'incontro l'Ira ne' giouani. Armasi per disender se, & offender altrui. Gli Vccelli del Cimiero si sanno per l'odio, che srà di loro essercitano: perche, come riserisee Plutarco ne gli Opusculi, trattando della dissernza, che è fra l'Odio, & l'Inuidia, il sangue di questi animaletti non si può mescolare insieme, & mescolato tosto si se para l'uno dall'altro, essercitando l'Odio ancora dopò la morte.

LZ

182

La Canna, & la Felce dipinte nello Scudo, parimente fignificano Odio capitale, perche, se sono piante uicino l'una all'altra, l'una necesfariamente si secca, come racconta il Pierio Valeriano nel lib. LVIII.

#### ODIO CAPITALE.

Tomo, uecchio, armato con armi da difendersi, & da offendere; stia in mezzo frà uno Scorpione marino, & un Cocodrillo, che siano in atto di azzustarsi à battaglia. Così dipingeuano l'Odio gli Egitij; perche di questi due animali, subito che l'uno uede l'altro, spontaneamente s'incontrano insieme per amazzarsi.

#### ODORATO.

I ov a N E T T o, che nella mano finistra tenga un Vaso, & nella destra un Mazzo di Fiori, con un Bracco a' piedi, & sarà uestito di Manto uerde, dipinto di Rose, & d'altri fiori.

Il Vaso, significa l'Odore artificiale, & il Mazzo di Fiori il natu-

rale.

Il Cane Bracco si pone, perche la uirtù di questo sentimento, comein tutti i Cani è di molto uigore, così è di grandissimo ne' Bracchi, che co'l solo odorato ritrouano le Fiere ascose molte uolte in luo ghi secretissimi, & all'odore si sono ueduti spesso far allegrezza de' padroni uicini, che altrimente non si uedeuano.

Si ueste di color Verde, perche dalla uerdura delle frondi si tolgo-

no i Fiori teneri, & odoriferi.

# OPINIONE. HIPPOCRATE.

DONNA, honestamenta ornata, di faccia non molto bella, nè molto brutta; ma si mostri audace, & presta ad appigliarsi à ciò, che le se appresenta; & per questo deue tener l'ali alle mani, & alle

spalle, come disse Hippocrate.

Opinione, è forse tutto quello, che hà luogo nella mente, & nella imaginatione dell'huomo; ò almeno quello solo, che non è per dimo; stratione apparente. Et, perche uarij sono i genij, & l'inclinationi, uarie ancora, anzi infinite sono l'opinioni. & di qui hà origine il detto triuiale, che dice; Quot capita, tot sententiae. Qui anco si può conoscere essere infiniti i concetti delle menti humane, come infinite sono le inclinationi, & dispositioni particolari. Per questa cagione l'Auttore della presente figura uolle, che sosse di faccia nè bella, nè dispiae ceuole:

ceuole: perche non è opinione alcuna cosi inragioneuole, che non possa uenir sostentata con qualche apparenza uerisimile, & con qualche ragione conuenientemente fondata: nè alcuna se ne troua cofi bella, che in mille modi da gl'ingegni di qualche consideratione no uenga facilmente biasimata, & abbattuta. Il che apparisce ne'tempi nostri infelici, ne'quali uediamo riuocarsi in dubio da gli huomini cauillosi, & nimici della uerità, la uera Verità discesa dal Cielo per leuar ci le tenebre dell'ignoranza dall'intelletto.

L'Ali alle mani, & a'piedi, mostrano la uelocità, con che si prendono, & lasciano le opinioni, quasi in un medesimo tempo scorrendo subito per tutto'l Mondo, & portando spesse uolte i panni dell'igno-

ranza.

#### S R A T I ONE perfetta.

DO א א A, che tiene con la destra maño uno Specchio, & con la se nistra un Squadro, & un Compasso.

Lo Specchio, doue si uedono l'imagini, che non sono reali, ci può ef fer similitudine dell'intelletto nostro, oue facciamo, à nostro piacere, aiutati dalla dispositione naturale, nascere molte Idee di cose, che non si uedono, ma si possono porre in opera mediante l'arte, operatrice di

cose sensibili per mezzo d'istromenti materiali.

Oltre di questo, innanzi, che l'opra si possa ridurre à compimento, bisogna saper le particolarirà esquisitamente, che à ciò sar sono necesfarie: ilche si nota co'l Compasso, & con so Squadro, che agguagliano le forze con la sposa, l'opra con l'intentione, & la cosa imaginata con la reale; senza questi si cominciano le opere, ma non si riducono à fine Iodeuole, & sono poi cagione, che molti ridono del poco giudicio di chi le cominciò, secondo il detto del Saluator Nostro nell'Euangelio-

#### O PERAT IONE manifesta.

DONNA, che mostri ambe le Mani aperte, ciascuna di esse hab-bia un'Occhio nel mezzo della Palma.

Questa fu bellissima figura de gli antichi. Et le mani s'intendono facilmente per l'operationi, come uero istromento delle operationi nostre più principali, & più necessarie.

Per l'Occhio, si mostra la qualità dell'opera, che deue essere manife

Ita,82

sta, & chiara, ne propriamente alla Lucerna, che fa lume alcrui, & per fe stessa nonuede, ma all'Occhio, che con la sua luce adorna, & arricchisce se stesso. Con che si mostra, che l'operationi, nè per uanaglo. ria, nè per altro fine mecanico, si deuono esfercitare, ma solo per beneficare se medesimo, & altri.

# OTERA UANA:

ONNA, che stia con sembiante attonito à riguardare molte te le di Ragno, che essa tiene con ambe le mani . Per dinotare, che, come quelte Tele sono tessute con gran diligenza, & fabricate con fatica, per la fottigliezza loro nondimeno fono fottoposte ad ogni picciolo intoppo; perche ogni cosa le guasta, come le Opere uane, non hauendo fondamento di uere, & perfette ragioni, per ogni uile incontro, dissipate uanno per terra.

### OTERA VANA.

N'Huomo moro, ignudo, il quale con una mano tenga un Vaso di Acqua,& se la sparga per dosso: & con l'altra mostri di uoler si leuar uia la negrezza : & questo può esser simbolo dell'Opere uane, che alla fine non ponno hauer esito lodeuole, per non esserui, nè debiti mezzi,nè debita dispositione.

#### OPERA VANA:

Onna, la quale con la Spada tagli una gran Fiamma di fuoco,ò uero,come si dice in prouerbio,pesti l'Acqua nel Mortaio, se però con uerisimile apparenza si può dipingere.

#### OPVLENZA.

ONNA, riccamente uestita, che stia à sedere sopra una Seggia d'oro.circondeta di molti Vasi della constitución de la constituci 🌶 d'oro, circondata di molti Vafi d'Oro, & d'Argento, & Casse di Gioie, & Sacchetti di Danari, tenendo nella mano destra una Corona Imperiale, & nella finistra uno Scettro, & uicino, ui sia una Pecora.

I Vestimenti nobili, le Seggie, & i Vasi d'Oro, le Casse di Gioie, le Corone, & gli Scettri, sono cose, che per commodità, & nobiltà dell'huomo non l'impetrano se non le ricchezze; però, come effetti

di effe,

di esse, saranno conuenienti à darci cognitione dell'opulenza; proceden do nel conoscere dall'essetto alla causa, come si fa nel principio d'ogni

nostra cognitione.

Le Pecore sono ancora esse indicio di Opulenza; perche di tutto quello, che è in esse, si può cauar danari, & ricchezze; perche la Carne, la Pelle, il Latte, & il Pelo sono istromenti buonissimi per li commodi dell'Huomo, anzi che la sua Bocca, rosicando il Gran o nascente, lo sa crescere, & pigliare uigore, & il suo Sterco ingrassa i Campi, & li sa secondi: però gli antichi ne conseruauano gran quantità, & co'l numero di esse numerauano le Ricchezze de gli Huomini, formandone il nome della Pecunia. Et per questo si dice, che anticamente haueuano le Pecore Lana d'Oro; & Hercole, riportando dalla uittoria Africana gran quantità di Pecore, si disse riportare i Pomi dell'Oro dal Giardino dell'Hesperide, come racconta il Pierio nel tolib.dell'Opera sua.

## ORATIONE.

DONNA, uestita di Verde, stando in ginocchioni, con gli Occhi riuolti al Cielo; le uscirà dalla Bocca una Fiamma di Fuoco, tenedo il Dito Indice della sinistra mano sopra la Mammella sinistra, & facendo segno di mostrare il Core; con la destra batte ad una porta serrata.

Vestita di Verde si dipinge l'Oratione, per la speranza, che hà di conseguire la gratia, che dimanda à Dio, il quale principalmente si muoue per l'humiltà nostra, la quale si dimostra tenendosi le ginocchia in terra. il qual costume è stato antico indicio di honore, & di sommissione, non so se per naturale instinto, ò più tosto perche l'inuentore di questa cerimonia sapesse, che i Fanciulli, come racconta Gio. Goropio, mentre stanno nel Ventre della Madre, toccano con le Ginocchia le Guancie, & gli Occhi, d'onde uengono le lagrime, con cui uolontieri Iddio osses si lascia placare.

Nella lingua Latina le Ginocchia si dimandano Genua, nome, che hà gran conformità con le Guancie, che pur sono dette Gene; talche ambe queste parti disposte al medesimo effetto con l'intétione, & l'Oratione del Core, sanno insieme tale Armonia, che Iddio, uinto dalla Pietà, facilmente condona quei supplicij, che si doueano alle scelera-

tezze commelle.

Rappresentasi con gli Occhi riuolti al Cielo, perche le cose diman date nell'Oratione, deuono essere appartenenti al Cielo, che è nostra Patria, & non alla Terra, oue siamo Peregrini.

Per la Fiamma, che le esce di Bocca, si significa l'ardente affetto del-

l'Oratione, che c'infiamma la mente dell'amor di Dio.

Il Dito Indice in atto di mostrare il Core, è segno, che l'Oratione si deue sar prima co'l Core, poi con la Bocca; & il picchiare alla porta, che l'Huomo deue con l'Oratione esser importuno, & con speranza di conseguire l'intento con la perseueranza, considando nelle parole di Christo, che dicono: Petite, & dabitur uobis: quaerite, & inue nietis: pulsate, & aperietur. come si legge nel 11.cap.di S. Luca.

#### ORATIONE.

N Sacerdote, uecchio, in habito bianco, Pontificale, in ginocchione innanzi ad'un Altare, con un Incensiero nella destra, stan do in atto d'incensare, & con gli Occhi riuolti, al Cielo, con la finistra

porga un Core.

Il Vecchio Sacerdote, mostra, che l'Huomo, innanzi, che parli con Dio per mezzo dell'Oratione, deue preparar l'Anima sua con ope re buone, & essera lieno da ogni immondezza, che possa imbrattaria. il che si comprende nell'età senile, che, stanca nel seruire al mondo, si da ordinariamente seruentissima al seruitio di Dio. La la che de constanta di che si contra de constanta de contra de constanta de contra de cont

L'habito Bianco, mostra la medesima purità della mente, che si de

ue portare nel cospetto di esso Signor Nostro.

Si fa in ginocchione, & con gli Occhi riuolti al Cielo, mostrandofi il conoscimento di se stesso, che genera humiltà, & la cognitione di Dio, che genera considenza, insegnandoci, che non debbiamo essere nel dimandare tanto humili, che ci disperiamo, ne tanto considenti, che non dubbitiamo per li demeriti nostri.

Il Turibolo si pone per l'Oratione, perche in quel medesimo luogo, che era presso Iddio nell'antico Testamento l'Incenso, sono nel-

la Nuoua Legge le preghiere de gli huomini giusti.

Il Core, che tiene nell'altra mano, insegna quasi d'offerirlo: & nota, che, come disse S. Agostino, se non ora il Core, è uana ogni opera della Lingua.

#### OSTINATIONE.

ONNA, uestita di nero, con la testa circondata dalla Nebbie, sostenendo con ambedue le mani una Testa d'Asino.

Il Vestimento di nero, è conueniente alla Ostinatione; perche, come il Panno tinto in nero non può pigliare altro colore, così uno

Huomo ostinato in una opinione non sà uolgersi per alcuna ragione

alla luce della uerità dimostratagli.

Hauerà la Testa circondata di Nebbia, perche gli Ostinati sogliono ueder poco lontano, & però si sermano saldi nella loro opinione:
perche no è dubbio essere cosa da Sauio leuarsi di opinione; per esser
talmente ordinato il nostro sapere, che ò per perfettione, & numero
grande di cose perfette, ò per la poca suce, & molta oscurità del nostro intelletto, non siamo mai à tal termine, che non habbiamo luogo
da passar innanzi, & da tor la palmai del saper nostro à noi medessimi
con la successione, che si sa delle cose di tempo in tempo.

La Testa dell'Asino, mostra, la medesima ignoranza già detta, esser madre dell'Ostinatione; & si sigura l'Ignoranza nella Testa dell' Asino, per essere questo animale stolidissimo, egualmente d'ogni cosa sodisfacendos, nè del bene, nè del male mostrando sensibile allegrez-

za, ò cordoglio, à differenza de gli altri.

#### 0 T I O.

I O V A N E; grasso, in una Cauerna oscura, sedendos appoggias to co'l gomito sinistro sopra d'un Porco, che stia disteso in terra, & con la medesima mano si gratti il Capo; sarà tutto sonnacchioso.

Giouane si dipinge, come quello, che non hà esperimetato l'incom

modità della uecchiaia.

Grasso, per li pochi pensieri, i quali non danno noia per la troppa occupatione del pensiero, & dell'intelletto alla dilatatione del sangue per le membra.

Siede in una oscura Cauerna; percioche l'huomo otioso non è pron to alle honoreuoli, & gloriose attioni; onde conuiene menare la uita

ignobile, & tenebrofa.

S'appoggia ad'un Porco, perche l'Otiofo, nella conuerfatione de gli altri huomini, è fimile al Porco, per la uiltà, & dapocaggine sita.

E'opinione d'Aristotele, che questo Animale nella Fisonomia sia il più incapace d'ammaestramento di tutti gli altri animali: Come l'Otioso, che non cura alcuno lodeuole essercitio, si rende inhabile ad apprendere qual si uoglia disciplina. Et, si come questo istesso animale ad altro non attende, che à sodissare l'appetito della Gola, & di Venere; così l'huomo, dall'otioso dominato, si dà tutto à contentare se stesso, sodissacendo à proprij appetiti, con perdita della propria Fama.

Si gratta il Capo, come quello, à guisa di coloro, che mal sanno prendere configlio, non hauendo imparato la Prudenza, spendendo la maggior parte del tempo nella deliberatione delle attioni; le quali se sono buone, non le mandano à fine; se ree, le pregiudicano all'honore, & alla sama.

#### 0 T I O.

GIOVANE, graffo, & corpolento; fara à giacere per terra; per uestimento porterà una Pelle di Porco; & per terra ui sarà un Vomere, istromento di ferro da arar la Terra, ma tutto pieno di rug-

gine.

Per dichiaratione della Giouentù, & della Grassezza, del Giacere in terra, & del Vestito della Pelle del Porco di questa Figura, seruirà la dichiaratione fatta della Figura di sopra. Solo diremo, che è significatiuo dell'Otio il Vomere arrugginato, come de negotij, & delle at tioni questo medesimo chiaro, & netto, essendi il più importante negotio nostro far cose appartenenti al uiuere: & come, non adoprandosi, il Vomere, uiene rugginoso, così l'huomo, che tralascia il ben oprare, dandosi in preda all'otio, si cuopre, & empie d'infamie, & diuitij, che lo rendono poi dispiaceuole à Dio, & à gli huomini. Et questionone à altro, che una quiete dell'intelletto, il quale, non mostrando la strada d'oprar uirtuosamente à' sensi, anch'essi se ne stanano sopiti, ò, quel che è peggio, disulati dalla usa conueniente.

Per questo disse S. Gregorio, l'Otio esser una sepoltura dell'huomo unuo, & la Scrittura, che tutti i mali del Mondo gli ha insegnati l'.
Otio. Ne si prende in questo luogo l'Otio per la contemplatione, co
me lo pigliò scherzando con parole Scipione il grande, dicendo di se
stessio, che all'hora hauea meno otio, che mai, quando n'hauea più abo
danza: per dir, che, quanto meno era impiegato nell'attioni, tanto era
più intento al contemplare: perche di quest' otio godono solo quelli;
che con la lettione di molti Libri, & con l'intendere cose alte, & nobili, mantengono, senza muouere altro, che la Lingua, ò la Penna, la Pie
tà, la Religione, il Zelo di Dio, il consortio de gli huomini, & in som-

ma quanto è di bene frà le miserie di questa uita mortale.

#### 0 T 1 0.

H Vomo, uecchio, uestito di Giallo, dipinto à maschere, & à tra uerso hauerà una banda berettina con un Fagiano per cimiero;

189

miero, nella destra mano una Facella di color bigio, spenta, & nella sinistra un ouato in capo d'oro, nel quale sia dipinto un Ghiro co'l mot to, In quiete uoluptas.

#### 0 T. I O.

HV o Mo, grasso, corpolento, che stia à sedere in terra con uno Scudo sopra, tutto ricoperto di strali, & frezze tirate da diuerse bande, quasi, che l'Otio sia Scudo di tutti i uitij. Grasso lo dipingiamo, per la ragione detta di sopra, & così lo sa l'Ariosto, dicendo:

In questo albergo il graue sonno giace, L'Otio da un canto corpolento, e grasso.

Lo Scudo, ripieno di frezze, mostra, che l'huomo otioso si lascia ue nire addosso tutte le calamità, prima, che pensi à uolersi leuar dalla poltroneria nel perdere il tempo; &, sin che gli resta da uiuere, ò sia con lode, ò con biassimo, con honore, ò con uergogna, con danno, ò con utile, poco cura il tutto; &, perche il mal suo infistolito non biso gni guarirlo con lo sminuire del sangue, & co'l tagliar delle uene, si contenta uenir mancando à poco à poco con sua uergogna, fastidio de gli amici, & uituperio della famiglia.

#### 0 T I O.

N giouane, mal uestito, il quale stia co'l capo chino, & scoperto,& con ambe le mani in seno.

#### To and it can be a district of E.

interend ile Nella Medaglia di Augusto, fi nede fcolpita.

ONNA, che nella finistra mano tiene un Cornucopia, pieno di frutti, fiori, & frondi, con un Ramo d'Vliuo, & nella destra una Facella, có la quale abbrugi un Monte d'Armi.

Il Cornucopia, significa l'Abondanza, madre, & figliuola della Pace, non si mantenendo la carestia senza la Guerra, nè l'abondanza del uitto senza l'abondanza di Pace.

no Il Ramo dell'Vliuo, dinota la mitigatione de gli animi adirati; co-

me si è detto più lungamente in altri luoghi.

Et la Facella, che abbrugia il Môte d'Armi, significa l'amore universa le, & scabievole frà i popoli, che abbrugia, & cosuma tutte le reliquie

de gli

sarebbe negligenza tralasciare.

Si racconta adunque nelle Fauole de gli Antichi, che, andado Her cole scorrendo il Mondo per obedire alla uoglia d'Euristeo, arriuato che fù nel paese di Oeneo, Rè de gli Etoli, s'innamorò di Deianira, sua figliuola, & già promessa moglie ad Achelao siume, il quale ha ueua potenza di trasformarsi in tutte le forme : Hercole uolle giudicar dalla forza i meriti del nuouo Sposo, il quale, tramutatosi in Toro, & uenuto con Hercole alle mani, fu preso da lui per un Corno co tanta forza, che non pote spiccarsi dalla zussa, senza, che il Corno rimanesse in mano del nimico. Di che prendendo Archelao grandissimo dolore, acciò che Hercole gli rendesse la preda della sua uittoria, gli donò in quel cambio un'altro Corno della Capra Amaltea, la qual Gioue haueua collocata frà le Stelle, per merito del Latte preso da lei in sua fanciullezza, & haueua dato uirtù alle sue Corna, che produ cessero ogni sorte di cibo, & di beuanda, secondo il desiderio di quelli, che l'haueuano presso di se. Questo Corno non è altro, che una gran Palude, che quiui Hercole disseccò, rendendoui la Prouincia fertilissima. Et, per alludere à questa Fauola, si pone il Cornucopia, per la fertilità, & abondanza delle cose da uiuere.

#### P ACE. Som it

I o v a n e, bella, con Ghirlanda d'Vliuo in capo; nella mano destra terrà la figura di Pluto, & nella finistra un Fascio di Spiche

di Grano, come si caua da gli scritti di Pausania.

La Corona dell'Vliuo, & le Spighe di Grano, sono segno di Pace, es sendo questi frutti in abondanza solo doue la Pace reca a gli huomini commodità di coltiuar la terra, la quale per la guerra rimane inseconda, & disutile. Questo uolle esprimere quel Poeta, quando, parlando del Bue, disse, che l'opere della Pace ci sono state insegnate: & Minerua uien lodata da Gioue nelle Fauole, come uero parto della sua Testa, per essere stata ella inuentrice dell'Vliuo; come Nettuno in uentore del Cauallo; essendo l'uno per sussidio della Pace, & l'altro per fortezza della Guerra: perche il Principe deue più inclinare alla pace de'popoli, che alla guerra, che solo hà per sine l'istessa pace, con la quale si aumentano, & si conservano le ricchezze, però un dipinge Pluto sinto Dio, & protettore di esse.

DONNA, uestita d'Incarnato, tenendo una Statuetta nella destra mano, & la sinistra sia posata sopra un Piede stallo, oue sia un Ca-

lice,& con detta mano fostenga un Ramo d'Vliuo .

La Statuetta, mostra, che la Pace è ministra de gli artesicij humani, li quali non si possono imparar, se non con la spesa di molto tempo, & senza pensieri di guerra, i quali ordinariamente suiano gli animi dall' acquisto de gli habiti uirtuosi; & la forma esteriore dell'huomo dà occasione di molti artissicij, li quali tutti sono esfetti di Pace.

Il Piede stallo, mostra, che in pace si fortificano i popoli, & l'unioni s'ingagliardiscono, crescendo per essa il danaro publico, del quale si fabricano poi Theatri, Tempij, & altre opere di magnificenza.

Si fostenta poi con questa la Fede, & l'Honor di Dio: il che si mostra co'l Calice, il quale ben spesso frà gli amazzamenti, & il sangue hu

mano ò si scorda, ò poco si prezza.

L'Vliuo, per non replicare molte uolte la medesima cosa, si dice es ser ritrouato da Pallade, Dea di Pace, & di Quiete; perche senza gran de studio quest'albero non produce il suo frutto: & però presso à gli Hebrei nella uecchia Legge, srà le altre cagioni, si ungeuano i Rè, che erano eletti pacificamente, acciò che si ricordassero di uiuere in pace, & in quiete, questa stimando la maggior lode, che si potesse hauere à que tempi, secondo il detto, Rex pacificus magnificatus est.

#### PACE.

ON NA, co'Capelli giù per le spalle; in capo tiene una Ghirlan da di Palma; nella destra mano una Corona d'Alloro, & nella si nistra un Ramo d'Vliuo.

- I Capelli sparsi, notano, che i Cittadini, liberamente, à loro piace-

re, in tempo di pace scorrono per tutto.

La Palma, il Lauro, & l'Vliua, sono significatiue della felicità publi

ca per mezzo della Pace.

La Palma, per folleuarfi, quado è oppressa, fignifica la Virtù, la qua le folosi essercita, quando habbiamo il pericolo uscino di precipitare nel Vitio, à lei contrario.

"Il Lauro, per essere dedicato ad Apollo, & alle Muse, significa le

scienze, & l'arti liberali.

L'Vivo; significa d'Agricoltura, come si è detto, & le Arti mecaniche. Le quali cose messe insieme, sono i ueri, & compiti essetti di una tranquilla, & compitissima pace.

PACE.

Donna, che nella destra mano tiene una Face accesa, riuosta in giù,& sotto à quella ui è un Monte d'armi di più sorte, & ap-

presso un Leone, & un Agnello giacendo insieme. - 1 2000 30,00 d

Pace si dice un' eguaglianza di molte uolontà, mostrata con segni esteriori. il che si dimostra nello stare insieme del Leone, & della Pecora, che per natura sono diuersissimi di costume : & si prende da Virgilio, il quale, uolendo augurar pace al tempo di Pollione, disfe, che. gli Agnelli, & i Leoni hauerebbono insieme habitato.

#### P A.C. E. Jr. er wildtei - tzin

it lait to moper I heavily mails. The pro-DONNA, la quale tenga in grembo l'uccello, chiamato Alcío-ne,& in terra à canto ad essa ui sarà un Castoro, in attodistrapa parsi co'denti i Genitali. มาลาก () ใน โดกการ ขาดดาย ในการ รล.

L'Alcione, è un picciolo uccello, il quale fà il nido nella riua del Mare, & per que pochi giorni, che quiui si trattiene, cessa ogni uento, & ogni tempesta, restando il Mare, & il Cielo tranquillo, & sereno; però è indicio di tranquillità, & di pace:onde meta foricamente giorni Alcionij si dimandauano da gli antichi quelli, ne quali il Tribunale so

quietaua, & si posauano i Litiganti. mel obrient 1 25 3 200 mp 10 38

Il Castoro, il quale, perseguitato da' Cacciatori, come scriuono alcu ni co'denti si mozza i Genitali, sapendo per questi essere da loro seguitato; è indicio di gran desiderio di pace, & ammonitione à serrare gli occhi alla perdita di qualche bene, & di qualche utile per amor suo. Et si legge à questo proposito una lettera di Sapore, scritta à Costantino, la quale lo esforta à lasciare una parte del Regno dell'Asia per ui uere in pace, con l'essempio di questo animale irragioneuole, il quale, per priuarsi del sospetto, si taglia quel membro, che lo sa stare in-11 1 10 10 nono: 1 1 nono no: 11 11 11 quieto. 

DONNA, giouane, à sedere, con la déstra mano tiene legati in-sieme un Lupo, & un Agnello sotto ad un giogo medesimo, & nella sinistra porta un Ramo d'Vliuo. . . . o sofoto o la ori / ist

Questa Figura mostra, la Pace esser cagionata dal reggimento de Principi, che sanno abbassar l'arroganza de'superbi, & farli uiuere sotto il medesimo giogo, co più humili, & meno petenti, per mostrare. che è sola, & propria uirtù de'Principi, saper far nascere, & mantenere la pace nelle Città, & ne'Regni, la qual uiene spesse uolte conturbata dall'alterezza de'superbi. & però Ilioneo, orando à Didone presso à Virgilio nel primo libro dell'Eneide, la loda da questo capo particolare. Et la pace di noi stessi, che nella medesima sigura si può intendere, non è altro, che la concordanza de'sensi del corpo, con le potenze dell'anima, rendendo egualmente obbidienza alla Ragione, che domina, & dà leggi ad une, & à gli altri. Et per significar l'imperio del Principe, si sà la Figura, che siede, non si potendo dar giudicio publico senza stare à sedere, forse per conformità del detto di Aristotele, che dice, che la Prudenza nell'anima s'introduce per mezzo del sedere, & della quiete.

#### TACE: Nella Medaglia di Filippo :

DONNA, che con la destra mano tiene un Ramo d'Vliuo, & con la sinistra un'Asta. Per questa Figura si dipinge la Pace, acquistata per propria uirtù, & ualore; & ciò denota l'Asta, che tiene in mano.

## In una Medaglia di Vespasiano si uede scolpita.

DONNA, che da una mano tiene un Ramo d'Vliuo, dall'altra il Caduceo; & in un'altra fi uede con un Mazzo di Spiche di Gra no, & co'l Cornucopia, & con la Fronte coronato d'Vliuo.

Il Caduceo, è fignificatiuo della Pace, che acquistano, & mantengono le Republiche, persuase dall'eloquenza, & facondia de gli huomini dotti, acciò che ciasuno debbia tener il decoro secondo le qualità sue, essendo il Caduceo istromento di Mercurio, Dio dell'eloquenza.

#### PACE: Nella Medaglia di Tito:

DONNA, che nella destra mano tiene un Ramo di Palma, & nel-

La Palma, promette premio à meriteuoli, l'Asta, minaccia castigo à delinquenti. Et queste due, Speranza, & Timore, mantengono gli huomini in quiete, & in pace.

c 8. 11

#### Sans call after even de flue ( E . Coch H Meo unventallas area In un'altra Medaglia d'Augusto si uede le offignit for

the for stelling in the stelling of the stelling ONNA, alata à piedi, co'l Caduceo in mano, con lettere, che dicano, Pax. Hà nel riverso questa Medaglia un' Ara; con un Serpe intorno, & con una Corona, perche al tempo d'Augusto, successore di Giulio Cesare, non pur in Roma, ma per tutto il Mondo, dominato all'hora da lui, scorse la Pace felice, & compita : come si racconta da gli Scrittori de' tempi suoi, con inuiolabile zelo di Religione. dere & della penere.

Si fece questa Figura con l'ali à piedi, & con l'Ara dall'altra banda, la quale co'l Serpe coronato, pen antica traditione, fignifica, che la Maestà di Dio, ò dell'Imperio offesa si uendica con le proprie for-

ze, à mantenimento della pace.

- D. Col of grip of Tugi P. H. A C. E . of L'us or Mail Snoot Nella Medaglia di Sergio Galba, con nome di Pace de militio sta scolpita.

Onk a , ou comia defirstnano rione un Parer d'arti. . sa

7 NA Donna, di bello aspetto, che siede, & nella destra mano tiene un Ramo d'Vliuo, nella finistra una Claua, con lettere, PAX AVOV.ST. & Societalin to chigabolic name at

Nota questa Figura, la Pace acquistata per ualor dell'animo, & per uigor del corpo. L'animo, fi scopre nella bellezza; & nel seder della Donna; Il corpo, dalla Claua, istromento, co'l quale Hercole soleus castigar gl'inimici, & reprimer l'audacia de malfattori.

#### countie beit word & rsP. A. Ch Eli voq adoiter The stone Nella Medaglia di Trajano fi fa folo i mon e tob ligita

11 Cknown, Effeinification della Padry che ecologia and

of the ellerde il Cathere illrements di Merciale, Dio ONNA, che con la destra tiene un Ramo d'Vliuo, & con la si-D nistra un Corno di Douitia.

#### TO M. O. T. otiPib Ach Gis Eller

L destra mano alza un Ramo d'Vliuo, & con la sinistra tiene un A-T in un'altra di Filippo si uede in forma di Donna sche con la fta, con lettere, PAX FVNDATA GVM PERSIS. Et di tutte queste potrà il discreto Pittore eleggere quella, che più gli parrà à proposito; & anche di molte farne una sola; secondo che uedrà meglio potersi spiegar la sua intentione. PAZ-

7 N Huomo, di età uirile, uestito di lungo, & di color nero, starà ridente, & à cauallo sopra una Canna, nella destra mano terrà una girella di carta, istromento piacevole, & trastullo de'Fanciulli,i

quali con gran studio la fanno girare al uento : 1000 1100 1100

La Pazzia fi fa conuenientemente nel modo sopradetto, perche non è altro l'effer pazzo, secondo il nostro modo di parlare, che far le cose senza decoro, & suor del commune uso de gli huomini, per priuatione di discorso, senza ragione uerilimile, ò stimolo di Religione. Quindi è, che si dice communemente esser meglio essercitar la pazzia con molti, che esler fauio con pochi; perche, misurandosi la nostra sauiezza dalla nostra cognitione, & conoscendosi più ordinariamente in molti, che in pochi, par, che quelli, non questi, si debbiano seguitare : olere che giudicando noi la beatitudine nostra consistere nelle opinioni d'altri, & l'opinioni misurandole ciascuno secondo le sue pro prie attioni, ciascuno approuerà que' costumi, che à suoi si assomiglia no. onde, è necessario per acquistar questo buon concetto, all'opinione d'altri nelle sue attioni accostarsi. Quindi è, che ne gli honori uno fi ftima felice, perche dal maggior numero de gli huominique ftifono Almatigran parte della felicità ; nella pouertà si giudicha meschino. perche da molti tale fi uede riputato: Et di questa pizzia, & di quefta fauiezza fi parla fempre da gli huomini, non bastando l'ali del no. ftro fapere, à conoscere quella, che è netta di questi accidenti, & di queste intentioni, onde, riputandosi fauiezza nelle Città ad un'huomo di età matura, trattare de reggimenti della famiglia, & della Republica, Pazzia si dirà ragioneuolmente alienarsi da queste attioni, per effercitar giochi puerili, & di nissun momento. Il riso e facilmentelindicio di pazzia, lecodo il detto di Salomone . però si uede, che gli huomini riputati fauij poco ridono ; & Christo Nostro Signore, che fu la ucra Sauiezza, & Sapienza, non fi legge, che rideffe giamai. ្សីស់របស់ ១៧ន៍មិនពេលសេចវិស៊ី មេញក្រាកា រ ការ ប្រភពព វិការបកការ រ នៃ រ

#### a thin day the fig the bold from lake mailerapretuna ista one, and PATIENZA.

DONNA, uestita di berettino, accompagnato co'l Taneto, con un giogo in spalla, in sembiante modelto, & humile.

La Patienza confiste in tolerare fortemente le cose autierse; & è uno de principali effetti della fortezza, la quale si stede sino al sofferire il giogo della feruitù con l'animo intrepido, & constante, quando la necessită lo richiede. Però fù da sauij notato Catone d'animo ui-

le, per-

le, perche uolle uccidere le stesso più tosto che uluere sotto il gouerno del Tiranno.

Il uestimento del color detto, fignifica Patienza, per auuicinarsi molto al nero, il quale nota in questo proposito mortificatione, mala sodisfattione, & dolore, nondimeno, perche la uirtù fra le auuersità, non si smorza affatto, si deue sare il color berettino, che ritiene quella poca di uiuacità, che è la speranza di cambiar fortuna frà le miserie, & è un aspettare all'occaso del Sole, che di nuouo sorga la luce bella, & chiara, per illuminare il giorno oscurato nelle miserie.

Il Giogo, è fignificatiuo della Patienza, la quale, come si è detto', si essercita solo nel tolerare l'auuersità, con animo costante, & tranquil lo. Et in questo proposito disse Christo Signor Nostro, che il suo giogo era soaue, per lo premio, che si aspetta dopò l'osseruanza de suoi santi commandamenti, che sono un giogo, al quale uolontieri sottomette il collo ogni Christiano, che habbia zelo dell'honor di Dio.

## PATIENZA.

DONNA, con un Torchio acceso in una mano, con la quale uer fi la cera liquesatta sopra l'altro braccio ignudo, & à piedi per terra ui saranno alcune Lumache, le quali si pongono per, la Patienza, per secondare i tempi, & starsi molti giorni rinchiuse nelle loro cocciole, sin che uiene il tempo à proposito da uscir suora.

#### PATIENZA:

D'NNA, uestita di berettino, con le mani legate da un paro di manette di serro, & a canto ut sarà uno Scoglio, dal quale esca acqua à goccia à goccia, & cada sopra le manette di detta figura.

Per la quale si mostra, che ad un'huomo, che sà aspettare, ogni cosa succede selicemente; &, ancorche i principij di sortuna siano cattiui, aiutati poi da qualche sauor del Cielo, che non lascia mai senza premio i meriti dell'huomo, in un punto nasce quel bene, che molti anna siera in uano desiderato. Di questa sorte di Patienza, & dell'esito selice, habbiamo a'di nostri memorabili essempij nella Corte di Roma, essendo solo per la patienza di una assidua seruitù, molti arriuati all'honor del Cardinalato, & d'altri gradi importanti della Hierarchia Ecclesiastica, oue, come Città sabricate nelle alte montagne, sono espossi à gli occhi di tutto il Mondo, & hanno occasione di farsi chiari per la uirtù dell'animo, come sono celebri per la dignità. & grandezza

dezza esteriore

Ma, quando bene non succedesse, che alla patienza sosse guiderdone la libertà in questa uita, come non si uede così spesso, che la sorza dell'acqua consumi il serro, non dobbiamo però perderci d'animossapendo le promesse fatteci per la bocca di Christo Nostro Signore, che consistono in beni non corrottibili, dicendo, In patientia uestra possidebitis animas uestras; & che è solito castigare, & correggere in questa uita quelli, che ama, & desidera premiare nell'altra.

## PATIENZAL

DONNA, di età matura, à sedere sopra un sasso, con le mani in modo, che mostri segno di dolore, & con li piedi ignudi sopra un fascio di spine

La Patienza si scopre nel sopportare i dolori del corpo, & dell'ani-

mo: però si dipinge la presente figura in questo atto.

Le spine sono quelle punture, che toccano nell'honore, di nella robba, di nella uita, le quali, se bene pungono i piedi, cioè danno fassidio nel corso de gli affetti terreni, nondimeno lasciano libera la testa, & le altre membra più nobili, perche un'anima ben regolata, & ben disposta sopra alla stabilità della uirtù, non proua il danno sondato nelle cose terrene.

Il sedere sopra il sasso, dimostra, esser dura cosa saper reggere la pa-

tienza con animo tranquillo, ma che facilmente si supera:

#### The state of the Part Rolling

ONNA, con saccia picciola, & smorta. La picciolezza argui sce, come dicono i Fisognomiti, pusillanimità; & starà in atto di suggire con spauento, & con le mani alzate in alto; hauerà i capelli dirizzati per l'essetto della paura, & alle spalle ui terrà un mostro spauenteuole. Si può uedere, quanto si è detto del Timore, & dello Spauento, i quali sono assetti, ò similissimi, ò gli stessi, con la disserenza solo del più, & del meno.

#### PECCATO

Clovant, cicco, ignudo, & nero, il quale mostri di caminare per uie precipitate, rapide, & distorte, cinto à trauerso da un Ser pe con un Verme, che, penetrando il lato manco gli roda il core.

Il Peccato si dipinge gionane, & cieco, per l'imprudenza, & cecità

di quel-

di quello, che lo commette, non essendo il peccato, per se stello, altro

che una traffeelswite delle Leggi, & un deular dal bene passo el A

a Sifa ignudo, & nero, perche il peccato ipoglia della gratia, & priua affatto del candore della uirtà, stando in pericolo di precipital re, per l'incertezza della morte, che lo tira nell'Inferno, se non si aiutà con la penitenza, & co'l doloro. Il dinomina di modifia di

E circondato dal Serpente, perche il peccaro è una fignoria del Dial uolo, nostro inimico, il quale cerca continouamente inganarci con finte apparenze di bene, sperandone sempre il successo, che ne hebbe

con la prima nostra Madre infesice.

#### mes perà fi dipinge la prefente figura in quello atto. Le figne inne quelle judimire, co coccano nell'honore è nella rob-

ONNA, uestita di giallo, di bianco, & di tanè scuro; in capo hauerà bella acconciatura, sopra la quase ui sarà una Ciuetta, & terrà in mano alcuni Porsegli, & Pile lorge stello per stillo per stillo

si I colori del uellimento, fighificano le forti delle monete, le quali fi fanno d'oro, di argento, & di metallo, con li Torfelli, & le Pile, che

lang istromential bassee monete il oran ente il and areas est il

La Ciuetta, presso a Greci significaua danari, perche, per gratifica re gli Ateniesi, che per insegna portauano questo animale, quasi tutti i Greci lo stampauano nelle loro monese, come seriue Plutarco nella uita di Lisandro.

pauano nelle monete, per una memorabile aftitia di un feruitore di Gilippo pur in Atene, raccontata dal medefimo Plutarco nell'iftesso luogo, perche, hauendo carico questo Gilippo di trasportare una gran pecunia in Lacedemonia; buona parte ne occulto sotto le tegole del tetto di casa il che hauendo ueduto il detto sio seruitore, & essendo Legg e presso di loro, che non si douesse credere al seruitore, che tessificasse in pregiudicio del proprio padrone, disse solo in giudicio, che sotto le tegole della casa di suo padrone ui era grandissima quantità di nottole, il che essendo inteso da gli accorti Giudici, reintegrorno la Republica di quel danaro, lodando Paccortezza del seruitore, & dimandarono poi malcune occasioni il danaro col nome di Nottole;

On ir a, di brutto aspetto, con bocca aperta, in atto di gridare, con habito mesto, & maninconico, & in diverse parti stracciato, con una sferza in mano; sarà zoppa da un piè, cioè con una gamba di legno; mostri di scendere una gran cauerna; & si sostenti con fatica so-Pra le crocciole in hora cha . Els grabbanole b uns et en una

Fra la Penitenza, & la Pena, ui è questa différenza particolare, che, potendosi esse dir sorelle fra se, & figliuole ambedue del Peccato, la Penitenza si genera con uolontà, & consenso dell'huomo, che già si duole da gli errori commessi, ma la pena è quella, che il giudicio ò degli huomini, ò di Dio dà à peccati, senza stimolo di pentimento, ò desiderio di sodisfare con le buone opere: 30.20 3 comila de 144

· Per mostrare dunque questa circostanza cosi importante, che si ritroua nella pena, si dipinge la sua figura brutta di aspetto, in atto di gridare, per mostrare il desiderio di fare resistenza, ò di uendicarfi מודו לכר, כפוח

per la violenza del giudicio. de ale contra la rela

Si dipinge con la sferza, & con la gamba di legno, conoscedosi coffs che non può caminar di sua propria uolontà, & che la forza altrui; o ueroil giudicio Diuino spesse nolte conducono l'huomo al precipitio, & al merito degno delle attioni scelerate, al quale se bene mal wolch? tieridicantina, & con guai, non fi perde non dimeno affatto il nigore; perche il lume dell'intelletto, & il nerme della confcienza detto di fopra fanno, che à forza si conosce l'errore, & il merito del castigo, che si pate. TENTIMET

### TO N N AS CO'D la veste calcolar bereinne la geale fare energies-

ON N'A eftenuata, & macilente in uifo, con habito maninconico, & pouero; riguardi con molta attentione uerfo il Cielo; & tenga con ambe le mani una Craticola, la quale si pone per segno della uera Penitenza da'facri Theologi; perche, come essa è mezzo frà la cosa che si coce, & il suoco, cos la penitenza è mezzana fra i dolori del peccatore, & l'amore di Dio, il quale è motore di essi. Ha la Pemitenzotre parti principali, che fono Contritione, Confessione, & 50 disfattionesperò fi potrà dire, che la Contritione fi acceni con l'aspet to maninconico, & doloroso; la Confessione, con la faccia riuolta al Cielo in fegno di di mandare perdono, facendola però à Sacerdoti approuatis & la Sodisfattione, con la Graticola, instrumento proportionato alla pena corporale, dalla quale fimilura ancora il merito di questa virid viva, &ivitale. ma antitut lette gabite all bal a f

On NA, uecchia, & canuta, uestita d'un panno di color bianco, ma tutto macchiato, & stia à sedere in luogo solitario sopra una pietra, donde esca un sonte, nel quale specchiandosi co'l capo chino

uersi molte lagrime, stando in atto di spogliarsi.

La Penitenza, è un dolore de peccati, più per amor di Dio, che per timor delle pene: il qual dolore, nascendo dal cuore, scerne se theso, & la bruttura delle sue attioni passate; & però si rappresenta questa donna, che, mirandos nel sonte, & uedendosi già consumata dalla uecchiaia, piange il tempo passato mal speso, & significato per le sozzure nella candida ueste, che è l'innocenza donataci per mezzo

del fanto Battesimo, & contaminata per nostra colpa.

La Pietra, oue siede, & si posa, non è altro, che Christo Nostro Saluatore, sopra al quale il peccator sedendo, cioè fermandos co'l penfiero alla contemplatione del sonte, che è la gratia, la quale da lui sca turisce, come disse egli medesimo alla Samaritana; si spoglia della ueste imbrattata, per lauarla nel sonte; lauandos, & sacendos candida l'anima per mezzo della Penitenza, la quale è Sacramento haunto da noi per mera benignità di lui. Però disse Dauid à Dio, signore tu mi lane rai, o mi sarò più bianco della nene. Il luogo solitario, significa il segreto del cuore, nel quale ritirandos, & dalle uanità mondane allontanandos la mente, troua la pace di Dio, & co'l dolore de'peccati la perdu ta gratia racquista.

#### PENITENZA.

DONNA, con la ueste di color berettino, la quale sarà tutta rotta, & squarciata, starà questa figura mesta piangendo, con un fascetto di spine in una mano, & nell'altra con un pesce, perche la Penitenza deue essere condita co'l digiuno, & co'l rammarico.

#### TENITENZA.

Donna, macilenta, & uestita di Cilicio; terrà nella mano destra una Sferza, & nella finistra una Croce, nella quale riguardi fisamente.

Il Cilicio, fignifica, che il pentiente deue menar la uita lontana dal le delicie, & non accarezzare la carne.

La disciplina, è la correttione di se stello, & la Croce, la patienza, per la consormità, che il penitente acquista con l'istesso Christo, &

per

per lo dispregio del Mondo; conforme alle sue parole, che dicono, Qui non tollit Cruel suam, & sequatur me, non potest meus esse discipulus.

#### PENSIERO.

Noccioli di persica; hauerà per la ueste molte spine uoltate con le punte uerso la carne.

i Noccioli di persico, mostrano, che, come essi sono diuisi da molti, & uarij canaletti, ancorche siano di materia soda, & dura; così è l'nima nostra, la quale, ancorche sia immortale, & capace dell'Eternità, è diuisa da pensicri in uarie parti, come bene auuerte il Pierio.

Le Spine, ci manifestano, che non altramente pungono, & tormen tano i pensieri l'animo, che le Spine tormentino, & affliggano il corpo dell'huomo, dandogli occasione di maninconia, che si nota nel color.

nero della ueste.

### PENSIERO.

H Vom o, uecchio, pallido, magro, & maninconico, uestito di Cangiante, co capelli riuolti in sù, con un par d'ali al capo, & alle spalle; hauerà appoggiato la guancia sopra alla sinistra mano; & con la destra terrà un uiluppo di filo tutto intricato, con un'Aquila appresso.

Vecchio si rappresenta, per essere i pensieri più scolpiti, & più po

tenti nell'età uecchia, che nella giouane: però disse il Petrarca:

Pensier canuti in giouanile etate.

E pallido, magro, & maninconico, perche i pensieri, & massime quelli, che nascono da qualche dispiacere, sono cagione, che l'huomo se ne affligge, macera, & consuma.

Il uestimento di Cangiante, significa, che i pensieri sono diuersi, & da un'hora ad'un altra ne sorgono infiniti, come dice ancora il Petrar-

ca nella Canz. xvij.

A ciascun passo nasce un pensier nouo.

Alato si finge dal medesimo Poeta nel Sonetto 83. dicendo:

Volo con l'ali de' pensieri al Cielo.

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice, che il Pensiero è un uelo cissimo moto della mente, il quale uola subito doue lo uolge la intentione, & è capace di tutte le imagini passate, presenti, & suture.

I Capelli riuolti in sù, & la sinistra mano alla guancia, sono segni

della eleuatione della mente, nata per la quiete del corpo.

C

11

Il uilluppo di filo intricato, è simile al pensiero, il quale, quanto più siaggira, & si uolge, tanto più moltiplica, & si sa maggiore, & alle uolte s'intrica di maniera, che sa perdere la speranza di stricarsi, & cresce per nuocere à se stesso ne proprie sorze; & è uero, che alle uolte il pensiero dà risolutione à negotij, & troua strada da suillupparsi da sastidij; il che ancora dimostra il Filo, il quale su guida à l'esteo, & è guida ancora à tutti gli huomini prudenti per uscire da laberinti, che porta seco la uita nostra mortale: & per mostrare la nobiltà del pensiero, ui si dipinge l'Aquila, uccello nobile, & di granuolo.

## PENTIMENTO

Nomo, tiestito di nero, soderato di tanè; starà in ginocchioni, percotendosi con la destra mano il petto, co'l capo alquanto chiuno, con gli occhi riuolti al Cielo, piangendo dirottamente; hauerà à canto un Pellicano.

Il color del uestimento, & il percotersi il petto, significano dolore, & rendersi in colpa de gli errori commessi, per le ragioni dette di sopra.

Lo stare in ginocchioni, mirando il Cielo; è il dimandar perdono

dell'offese fatte à Dio per propria colpanquier au fater ant ob et toa

Il Pellicano, dice S. Girolamo, che, dopò hauer co'l becco uccifi suoi figliuoli, stà tre giorni nel nido, continouamente piangendo; il che è uero essetto del pentimento; come disse il Ruscelli nell'Impresa del Cardinale d'Augusta à simil proposito. Delle ligrime parla Ouidio nel lib. 9. delle Metamorson nella allegoria di Bibli trasmutata in Fonte, per essempio, che, quado ci uediamo giunti a penitenza di qualche nostro errore, dobbiamo risoluerci in lagrime, per segno; che siamo ueramente penitti.

#### E LLEGRIN AGGIO.

Vo mo, in habito da Pellegrino, ma che habbia rasa la metà della testa, & similmente della barba, & dalla destra habbia ca pelli lunghissimi, che gli pendano sopra le spalle, & similmente la metà della barba lunga, & irsuta, per imitare gli Egitti, li quali in questo modo dipingeuano il Pellegrinaggio; & la cagione su, che, essendo Osiride partito per la espeditione contro i Giganti, in diece anni, che stette

Rette lontano, sempre con graude studio col tino 12 barba, & la testa, poi, ritornato in Egitto, adoprò il rasoio; gli Egittij, uolendo denotar poi il suo pellegrinaggio col selice successo del ritorno, lo dipingeuano nel modo derio; il che poi ancora secero per esprimere ogni sorte di pellegrinaggio.

Hauerà nella destra mano un Bordone, sopra del quale ui sarà una Rondine, perche questo uccello, secondo che hanno osseruato gli ancichi, subito che hà incominciato à uolare, si parte, & ua lontano dal

padre, & dalla madre pellegrinando.

#### PENTIMENTO.

N huomo, che stia con ambe le mani ad uno aratro, in atto di violer lauorare la terra, & con la faccia guardi dietro, con la testa piegata in modo, che mostri affatto alienatione d'animo da quella attione, alla quale si era applicato; & è conforme alle parole di Christo Signor Nostro nel Vangelo.

#### is an a with a present of Tileon Remonder goall

DONNA, uestita d'oro, mostri la Mammelle, & tutto il petto sco perto; starà dentro al Cerchio del Zodiaco, disegnando co'l Copasso, nella sinistra mano un Circolo, il quale si scolpisca quas sinistro.

Il uestimento d'oro le si deue, per la persettione, che hà frà tutti

imetalli. to som regulare on a policy along a form a second and

Le Mammelle, insieme co'l petto scoperto, significano una parte della persettione molto principale, che è di nudrire altrui, & esser pro to à communicare i proprij beni, essendo cosa più persetta il dare, che il riceuere i beneficij. Laonde Iddio, che è infinita persettione, à tutti dà, non riceuendo cosa alcuna dalle sue creature.

Il Compasso, onde ella descriue il Cerchio, che è persetta figura frà le Matematiche, è simbolo della ragione, che ad ogni intorno si muoue, & è debita, & conueneuole misura delle attioni persette.

#### en zakli 2012 indigera e sakale u saka naka i se e enoro 101 del f da ergionoj in gurneo Maralden u u ja grafi oro le del "fluomo

DONNA, uestita del colore del Verderame, & in ambedue le ma ni tenga un Serpente, significativo, secondo che si caua da Aristo gele, di estrema persidia. not record to be to be a second or a contract of the contract of

ON NA, uestita del colore del Verderame, accompagnato coll colore della Ruggine; alle spalle porti l'ali, & nella sinistra tenga un Arco, stando in atto di uoler colpire, & hauerà à piedi un Cocodrillo.

Il colore del Verderame, & della Ruggine, fignifica il fine della persecutione, che è di consumare altrui, danneggiando ò nell'hono-

re, ò nella robba.

L'Ali, fignificano, che la Persecutione è sempre presta, & ueloce al male altrui.

Tiene l'Arco, per ferire etiadio di lotano con parole malediche. Il Cocodrillo si dipinge appresso, perche perseguita, & uuol guerra solo con quelli, che suggono: così la persecutione non si può dimadare con questo nome, senon è sorza essercitata in persona, che non uoglia, ò che non si curi di resistere con le sorze proprie, però Persecutione sù quella de Santi Martiri, che si lasciauano dar la morte sen za pensiero di ossendere altri; & è persecutione quella de gl'inuidiosi & detrattori, che cercano leuar la sama alle persone di honore, le qua li non pensano mai, se non all'utile, & all'honore di chi loro nuoce.

## PERSEVERANZA.

N Fanciullo, il quale con le mani fi fostenga ad un ramo di Palma, alzato assai da terra.

Per la Fanciullezza si mostrano le prime impiegature dell'animo in bene, tenendosi alla Palma, che significa Virtù, per non saper stare sog getta à 'pesi, co me si è detto altre uolte, ma si alza quando il peso gli si aggraua sopra, come la Virtù, che si conosce quando il uitio gli dà oc casione di fare resistenza, & perde se stessa la perseueranza, lasciando le buone opere, come il fanciullo spinto non può lasciare il ramo della Palma, dal quale stà pendente, & lontano da terra, che insieme con esso non lasci ancora la uita cadendo. Però la Perseueranza, come disse Cicerone nella Retorica, si contrapone alla Pertinacia, & è una fer mezza, & stabilità perpetua del uoler nostro, retta, & gouernata dal la ragione, in quanto è necessaria all'attioni honeste dell'huomo.

#### PERSEVERANZA.

DONNA, uestita di bianco, & nero, che significano, per estere l'estremità de'colori, proposito sermo; abbraccia un' Alloro, il qual

205

qual albero è posto dal Ruscelli, come ancora dal Doni, per la Perseueranza, riguardando l'effetto di mantenere le frondi, & la scorza uer de sino in mezzo al Verno.

Potrà farsi ancora detta Figura uestita di Turchino, per somiglianza del color celeste, il quale non si trasmuta per se stesso

giamai.

#### TERSVASIONE:

N A Matrona, in habito honesto, con bella acconciatura di ca po, sopra alla quale ui sia una Lingua, & à piè di essa un'Occhio. Sarà stretta có molte corde, & legaccie d'oro; terrà con ambe le ma ni una Corda, alla quale sia legato un'animale con tre teste, una di Cane, l'altra di Gatto, la terza di Simia.

La Lingua, per esser el principale, & più necessario instromento da persuadere altrui, si dipingerà nell'acconciatura della Testa: & si faceua da gli Egittij antichi, per dimostrare le parole, & la persuasione

fenza arte, & folo con l'aiuto della natura.

Per mostrare poi un parlare aiutato da molto esfercicio, & da grand'arte, faceuano un'Occhio alquanto sanguigno; perche, come il Sangue è la sede dell'anima, secondo il detto di alcuni Filosofi; così il parlar con arte è la sede delle sue attioni; & come l'Occhio è Fenestra, onde ella uede, così il parlare è Fenestra, onde è ueduta da gli altri.

Le legaccie dell'oro per la uita, dimostrano, che la Persuasione non è altro, che un essere cattiuato ad altri, & legato con la dolcezza, &

foauità dell'eloquente parlare.

L'animale di tre faccie, mostra la necessità di tre cose, che deue hauer quello, che dà luogo in se stesso alla persuasione; prima deue esser fatto beneuolo; il che si dimostra con la faccia del Cane, che accarezza per suo interesse. Deue ancora fassi docile, cioè, che sappia quallo, che gli si deue persuadere; ciò si dimostra con la Simia, che srà tuttigli altri animali par, che capisca meglio i concetti de gli huomini. Ancora si deue fare attento, & si dimostra ciò co'l Gatto, che nelle sue attioni è diligentissimo, & attentissimo. Tiene la corda di detto animale con ambe le mani, perche tutta la persuasione, se non ha questi messaggieri, ò non si genera, ò debolmente camina.

#### PERTINACIA.

Donna, uestita di nero, con molta edera, che gli nasca sopra al uestito; & in capo terrà un dado di piembo.

Il co-

- Il color del uestimento, significa fermezza; & stabilità, & ignoran za; i quali effetti sono notati per la oscurità sua; & da questi effetti na sce la Pertinacia.

Per questa cagione le si pone il dado di piombo in capo, il quate è graue, & difficile à muouersi; & il piombo è indicio dell'ignoranza, come habbiamo detto al suo luogo, & si rammenta come madre, &

nudrice della Pertinacia.

L'Edera abbarbicatale addosso, si fa, per dimostrare, che l'opinioni de gli ostinati ne gli animi loro fanno l'essetto, che sa l'Edera nel luo go, one si troua hauer buon fondamento, la quale, se bene si fradica, non perde il uigore, &, se bene si sa diligenza, pur molte uolte sa cado re à terra il luogo medesimo, sopra al quale si sostentaua.

#### PERTFRBATIONE.

La Perturbatione nella uita dell'huomo nasce dal disordine delle prime qualità, nell'anima, nasce dal disordine delle prime qualità, nell'anima, nasce dal disordine delle opinioni de' magistrati, & de' Popoli; tal che co'l disordine si cagiona, & si conosce il consuso ordine delle perturbationi, non essendo altro il disordine, che disunione, & inegualità, adunque la perturbatione nasce dalla inegualità, il che si mostra co'l Mantice, che co'l uento souerchio desta la calidità del suoco, & maggiormente l'accende; &, oue non sono motiui contrarij, non può essere perturbatione; però la mescolanza de' colori mostra la consusione delle passioni.

#### P E S T & , O? Pestilenza.

ONNA, uestita di color tanè oscuro; hauerà la faccia smorta, & spauenteuole, la frote fasciata, le braccia, & le gambe ignude, la ueste sarà aperta da fianchi, & per l'apertura si uedrà la camicia imbrattata, & sporca ; parimente si uedranno le mamelle anch'esse soricoperte da un uelo trasparente; & a piedi di essa un Lupo.

La Peste, è una infermità contagiosa, cagionata in gran parte dalla corrottione dell'aria, della quale non occore dir altro, per esser la figura assai chiara per se stessa dobbiamo pregare Iddio, che non ce ne faccia hauere altra cognitione, che quella, che ci uiene da gli Scrittori, ò quella, che ci danno i ragionamenti de'uecchi.

11 Lupo, fignifica Pestilenza, però, secondo, che dice Filostrato, ucdendo Palamede scorrere alcuni Lupi per lo monte Ideo, sece sacrificare facrificare ad Apollos sperado souentre al pericolo della peste, il qual uedeua soprastare; & si sà, à tempo di peste uedersi per le campagne più Lupi dell'ordinario.

#### PESTE O' PESTILENZA.

Donna, uecchia, macilenta, & spauenteuole; di carnagione gial la; sarà scapigliata, & in capo hauerà una ghirlanda di nuuoli ofeuri; sarà uestita di color bigio, sparso d'humori, & vapori di color giallaccio; starà à sedere sopra alcune pelli d'agnelli, di pecore, & altri animali, tenedo in mano un stagello co le corde auolte sanguinose.

Come è questa figura, per la uecchiezza, & color macilente, spiaceuole à uedere, così la Peste, per la brutta, & maninconica apparen-

za uniuersale, è horribile, & detestabile.

La Carnagione gialla, mostra l'infettione de'corpi, essendo questo

colore solo in quelli, che sono poco sani della uita.

"I Nuuoli mostrano, che è proprio effetto del Cielo, & dell'aria mal condicionata.

Il Color bigio, è il colore, che apparisce nel Cielo in tempo di

pestilenza.

Le Pelli di molti animali, significano mortalità, sentendo nocumen to da quest'insettione d'aria non pur gli huomini, ma ancora le bestie,

che nel uiuere di pendono da essi.

Il Flagello, mostra, che egualmente batte, & sferza ciascuno, non perdonando nè ad ctà, nè à sesso, nè à gradi, nè à dignità, nè à qual si uoglia altra cosa, per cui suole andarsi ritenendo nel castigo il rispet to humano.

#### PIACERE.

N giouane, di sedicianni in circa; di bello asperto, & ridente, co una ghirlanda di rose in capo, uestito di uerde, & molto ornato, con un'iride, che da una spalla all'altra gli circondi il capo, con la mano destra tenga un filo uerde con molti ami ad esso ligati, & nella sinistra un mazzo di fiori.

La giouentù di questa età è più di tutte l'altre dedita à piaceri, per essere come un nuouo, & mondo cristallo, per lo quale traspariscono

belle, & ch'are tutte le delicie mondane.

Per lo Volto bello, & ridente, si dimostra, che dalla bellezza deriuz il piacere.

Le Rose surono dedicate à Venere, Dea de piaceri, perche queste

queste hanno soaue odore, & rappresentano la soauità de piaceri

amorofi, come ancora la loro debole, & corta duratione.

Il uestimento uerde conuiene alla giouentù, & al piacere ; perche, essendo il color uerde il più temperato frà il bianco, & il nero, ò frà l'opaco, & il lucido de gli altri, hà in se la persetta misura dell'obietto, alla virtù del uedere proportionata, che più consorta, & rallegra la uista, che gli altri colori no fanno, i quali si auuicinano à gli estremi.

Gli Ami, sono i uarij allettameuti, che nelle cose piaceuoli del Modo si ritrouano appesi al uerde filo della debole speranza, sentendosi al fine le punture della conscienza, senza che l'huomo si sappia torro

dal dolce inganno.

L'Iride, è indicio della bellezza apparente delle cosemortali, le quali quasi nell'apparire spariscono, & si disfanno,

#### PIACERE VANO.

N giouane ornatamente uestito, il quale porti sopra la testa una Tazza, con un cuore dentro; perche è proprietà dell'huomo ua no, di mostrar il cuore suo, & tutti i fatti suoi ad ognuno; &, chi cerca i piaceri suor di Dio, bisogna, che à gli altri necessariamente manifesti il cuore; però si dice uosgarmente, che nè il suoco, nè l'amore si può tenere secreto; perche il cuore è sonte, d'onde necessariamente scaturiscono, & oue si formano tutti i caduchi piaceri.

#### PIACERE HONESTO.

VENERE, uestita di nero honestamente, cinta con un Cingolo d'oro, & ornato di gioie; tenendo nella destra mano un freno,&

nella finistra un braccio da misurare.

Per fignificare il piacere honesto, Venere uien chiamata da gli antichi Nera, no per altra cagione, secondo che scriue Pausania nell'Arcadia, senon perche alcuni piaceri da gli huomini si possono pigliare copertamente, & honestamente di notte, à differenza degli altri animali, che ad ogni tempo, & in ogni luogo si fanno lecito il tutto.

Dipingesi co'l Cingolo, come è descritta Venere da Homero in più luoghi della Iliade, per mostrare, che Venere all'hora è honesta, & lodeuol:, quando stà ristretta dentro à gli ordini delle leggi, significate da gl'antichi per quel Cingolo; & di più gli si dipinge il Freno in ma no, & la Misura, perche ancora dentro à i termini delle leggi i piaceri deuono essere moderati, & ritenuti.

To vaner to, di sedici anni, uestito di drappo uerde; la ueste Isratutta siorita, con un Corsaletto dipinto di uarij colori, per cu miero portera una Sirena, nella destra mano tenendo molti ami legati in seta uerde, & nella sinistra hauera uno scudo ouato, & dorato, dentro al quale sarà dipinta una Meta di marmo mischio, co'l motto, Hucomnia. Co'l numero del xvj. notauano gli Egittij il piacere, perche in tal anno cominciano i giouani à gustarlo, come racconta il Pierio, doue ragiona de'numeri.

Il Corsaletto dipinto, mostra, che un'huomo dedito à piaceri ogni cosa impiega à tal fine, come chi porta il Corsaletto, il quale solo douerebbe seruire per disendere la uita, & così dipinto serue per uaghez 2a, & lasciuia, & così l'huomo di solazzo uorrebbe, che ogni gran ne

gotio terminasse ne' piaceri, & nelle delicatezze del uiuere.

La Sirena, mostra, che, come ella ingana co'l cato i marinari, così il pia cere con l'apparente dolcezza modana manda in rouina i suoi seguaci.

L'impresa dipinta nello scudo, mostra, quello, che habbiamo dete to,cioè, il piacere essere il fine degli huomini uani.

#### PIACERE.

I ova me, con la chioma di color d'oro, & inanellata, nella quale fiuedranno con ordine molti fiori; & farà circondata di perle, una ghirlanda di mortella fiorita; farà ignudo, & alato; le ali faranno di diuerfi colori, & in mano terrà un'Arpa, & nelle gábe por terà Stiualetti d'oro.

La Chioma profumata, & i Capelli inanellati con arte, fono fegni di delicatezza, di lasciuia, & di esseminati costumi, ui sono moltissimi essempi presso à Poeti, che, per mostrare d'hauer dato bando à piaceri, dicono di non acconciarsi i capelli, ma lasciarli andare negletti, & senz'arte; però al Piacere có ragione si faranno con artificio inanellati.

Le Gemme, & i Fiorissono ministri, & incitamenti al piacere.

La Corona di Mirto, nota l'istesso, per essere dedicato à Venere; & si dice, che, quando ella si espose al giudicio di Paride, era coronata di

questa pianta.

L'Ali, mostrano, che il piacere presto uà à fine, & uola, & fugge, &

però fù da gli Antichi Latini dimandato Voluptas.

L'Arpa, per la dolcezza del fuono, si dice hauer conformità con Ve nere, & con le Gratie; che, come questo, così quella di letta gli animi, & ricrea li spiriti. Gli Stinaletti d'oro: couegono al piacere, per mostrar, che l'oro lo tiene in poco conto, se non gli serue per sodissarne gli appetiti, ouero, perche, pigliandosi i Picdi molte uolte per l'incostanza, secondo il Salmo, Mei autem pane moti sunt pedes; si scopre, che uolentieri s'impie ga à nouità, & non mai stima molto una cosa medesima.

#### TO PI A N TO . 9 1 1 in il orizon

parily icrayers. 8 '12 less and to been

ONNA, uestita di nero, scapigliata, che con la mano destra su stracci i capelli coronati di una ghirlanda di apio, & con la sinistra tiene un ramo di saua co siori, & frutto; & a canto ui sarà una Rondine.

Il uestimento nero, su sempre indicio di mestitia, & di pianto; I Capelli sparti, & suelti medelimamente, & la ghirlada dell'Apio, significa pianto, perche da gli Antichi s'adoperana per farne il letto à morti, stimando, che sosse dedicata alle deità infernali, perche non cresce

mai tanto, che si scosti dalla terra.

Il Ramo della Faua si pone, per seguitare l'opinione de gli antichi Latini, che uollero, che questa sosse pianta di lutto, & di mestitia, dicendo, che ne'siori ui è scritto la parola di pianto; & però Varrone prohibì il mangiar le Faue à Sacerdoti. Et mi piace à questo proposito raccontare la pazzia di Pitagora, il quale, essendo assaltito da'nemici, & potédosi comodamente saluare in un capo di saue quiui uicino, uolle più tosto lasciarsi amazzare, dicédo no uoler disturbare l'anime de'morti, le quali pesaua scioccamete star à riposarsi frà que'siori.

La Rondine si pone per lo pianto, essendo il suo canto molto lama: teuole. Onde i Poeti la singono Progne, che pianga l'ingiuria sattale da Teseo suo marito, come dissusamente raccontano molti Scrittori.

### PITTUR ...

On NA, bella, co'capelli neri, & grossi, sparsi, & ritorti in diquerse maniere, con le ciglia inarcate, che mostrino pensieri fantastichi; si copra la bocca con una fascia legata dietro a gli orecchi; co una Catena d'oro al collo, dalla quale penda una Maschera, & habbia scritto nella fronte, Imitati a Terrà in una mano il Pennello, & nell'altra la Tauola; con la ueste di drappo cangiante, la quale la copra i piedi; & à pie di essa si potranno fare alcuni istromenti della Pittura, per mostrare, che la Pittura è essercitio nobile, non si potendo fare senza molta applicatione dell'intelletto: dalla quale applicatione sono cagionate, & misurate presso di noi tutte le prosessioni di qualsiuoglia sorte. (non facendo l'opere fatte à caso, quantunque per-

fettissime, alla lode dell'Autore, altrimente, che se non sossero sue) Si dipinge questa imagine molto bella: &, che la bellezza noti nobiltà, si uede, perche: l'una, & l'altra è perfettione, & l'una, & l'altra è degna d'Imperio; & secodo il detto di Homero, ambedue piacciono, & dilettano, muouono, & innamorano; ma l'una, che è corporale, primieramente i sensi; l'altra, che è intelligibile, l'int elletto; anzi non pure sono simili, ma l'istesse riputate da molti Filososi: & uolgarmente si suol credere, che, doue sono belle qualità del corpo, ui sieno per lo più quelle dell'animo; &, doue è bellezza, ui sia nobiltà.

I Capelli della testa si fanno neri, & grossi; perche, stado il buon Pirtore in pesieri cotinoui dell'imitatione della natura, ò dell'arte, in qua to dà prospettiua, & è oggetto dell'occhio; & per questo bisognandogli quasi cotinouamete hauere per la fantasia tutti gli esfetti uisibili del la natura, uiene per tal cagione à prédere molta cura; & maninconia, che genera poi adustione, come dicono i Medici, dalla quale naturalme te ne gli huomini co molti altri questo particolare accidete si produce.

Saranno i Capelli hirsuti, & sparsi in alto, & in diuerse parti, con anellature, che appariscano prodotte dalla negligenza; perche nascono questi esteriormente dalla testa, come interiormente ne nascono i penseri, & i fantasimi, che sono mezzi, come alle speculationi, così

ancora alle opere materiali.

Le Ciglia inarcate, mostrano marauiglia. Et ueramente il Dipinto re si estende à tâto sottile inuestigatione di cose minime in se stesse per aiuto dell'arte sua, che facilmete n'acquista marauiglia, & maninconia.

La Bocca ricoperta, è indicio, che no è cosa, che gioui, quato il filetio, & la solitudine: però si riserrano i Pittori in luoghi secreti, non perche temino ripressone dell'impersetto lauoro, come uolgarmente si stima.

Tiene la Catena d'oro, onde pende la Maschera, per mostrare, che

l'Imitatione è congiunta con la Pittura inseparabilmente.

Gli Anelletti della Catena, mostrano la conformità di una cosa co l'altra, & la congiuntione; perche non ogni cosa, come dice Cicerone nella sua Retorica, il Pittore impara dal Maestro, ma con una sola ne apprende molte, uenendo per la conformità, & similitudine congiunte, & concatenate insieme.

La qualità dell'Oro, dimostra, che, quando la Pittura non è mantenuta dalla nobiltà, facilmente si perde, & la Maschera mostra l'imita

tione conueniente alla Pittura.

Gli antichi dimandauano Imitatione quel discorso, che, ancorche falso, si faceua co la guida di qualche uerità successa, perche uoleua no, che que Poeti, à quali macaua quella parte, no sosse o Poeti riputa ti, così no sono da imitarsi i Pittori, che no l'hano, essedo uero quel det

Continuite to the last of the

to triuiale, che la Poesia tace nella Pittura, & la Pittura nella Poesia ragiona; uero è, che sono differenti nel modo dell'imitare, procedendo per oppositione; perchegli accidenti uisibili, che il Poeta con l'arte sua fa quasi uedere con l'intelletto per mezzo di accidenti intelligibili, sono prima considerati dal Pittore, per mezzo delli quali fa poi, che la mente intende le cose significate; & non è altro il Piacere, che si prende dall'una, & l'altra di queste professioni, se no che à forza d'arte, quasi con inganno della natura, fa l'una intendere co'sensi, & l'altra fentire con l'intelletto. Hà bisogno dunque la Pittura della imitatione di cose reali: il che accenna la Maschera, che è ritratto della faccia dell'huomo; Et la ueste cangiante mostra, che la uarietà particolarmé te diletta, come mostrano i piedi ricoperti, che quelle proportioni, le quali fono fondamento della Pittura, & che uanno notati nel difegno 🧢 auanti, che si dia mano à' colori, deuono ricoprirsi, & celarsi nell'opera compita; &, come è grand'arte presso à gli Oratori, saper fingere di parlare senz'arte; così presso a' Pittori, saper dipingere in modo, che non apparisca l'arte, se non a' più intelligenti, è quella lode, che sola attende il Pittore curioso di fama, nata dalla uirtù.

#### ET A.

I O V A N E, di carnagione bianca, di bello aspetto, con occhi grafi I fi,& co'l nafo aquilino; hauerà l'Ali alle spalle; sarà uestira di rof so con una fiamma in cima del capo; si tenga la mano sinistra sopra il core, & con la destra uersi un Cornucopia, pieno di diuerse cose vtili alla uita humana.

Si dipinge di carnagione biaca, di bello aspetto, occhi grassi, & co'l naso aquilino, perche in questo modo la descriuono i Fisiognomici.

Vestesi di rosso, perche è compagna, & sorella della Carità, alla qua

le conuiene questo colore per le ragioni dette al suo luogo.

Porta l'Ali, perche trà tutte le uirtù questa principalmente si dice nolare; perche uola da Dio alla patria, & dalla patria a'parenti, & da!! parenti à noi stessi continouamente.

La Fiamma, che le arde in capo, significa, la mente acced ersi dell'ad mor di Dio all'essercitio della Pietà, che naturalmente 'aspira alle co-

fe Celesti .

La mano finistra sopra la bada del cuore, significa, che l'huomo pie tofo fuol dare indicio della fua carità con opere uiue, & nobili, & fatte con intentione falda, & perferta, fenza ostetatione, ò desiderio di ua nagloria. Però dicono alcuni, che, per leuare ogni ombra alla Pietà di Enea, Virgilio, con gli altri Poeti, disse, la grande opra della sua Pieta essersi essercitata frà la oscurità della notte.

Il Corrocopia, mostra, che in materia di Pietà non si deue tener conto delle ricchezze del Mondo. Il che hà mostrato, come si faccia, con singolare essempio, frà gli altri, nelle molte penurie de tempi nostri, in Roma, il Sig. Patritio Patritij, al quale si deuono da tutte le parti molto maggior lodi di quelle, che possono nascere dalla mia penna.

PIETA'.

DONNA, la quale con la destra mano tiene una Cicogna, & hà il braccio sinistro posito sopra uno Altare, con la spada, & à canto ui è uno Elesante, & un Fanciullo.

La Pietà, è amore di Dio, della Patria, de' Figliuoli, & di Padre, &

Madre; per ò si dipinge co'l Fanciullo .

La Cicogna, insegna la pietà uerso il Padre, & la Madre, co'l suo essempio detto altre uolte; & quella pietà, che si deue usare uerso Dio, & la patria, si nota medesimamente con l'Altare, & con la Spada, dicendos, che uno combatte per i suochi, & per gli altari da' Latini,

quando per la patria, & per la religione si espone à pericoli.

Riferice dell'Elefante Plutarco, che in Roma certi Fanciulli per scherzo, hauendo punto la proboscide ad un Elefante, & perciò essen de esse adirato, pigliò uno di detti Fanciulli per gettarlo in aria, ma, gridando, & piangendo gli altri per la perdita del compagno, lo Elefante con pietà piaceuolmente lo ripose in terra, senza fargli male, hauendo castigata la troppa audacia solo con la paura.

#### PIETA. Nella Medaglia di Tiberio si uede scolpita.

NA Donna à sedere, con una Tazza nella destra mano, co'l gomito manco posato sopra un Fanciullo.

#### . . . PIETA.

Vando gli Egittij uoleuano fignificare la Pietà, dipingeuano due Giouani insteme, che tirauano un Carro, per la ricordanza di Bitonide, & Cleobe, Fratelli; che per atto di pietà tirarono la propria madre al tempio di Giunone.

#### PIETA. Si uede ancora nella Medaglia d'Antonino.

ONNA, con un Fanciullo in braccio, & con uno a'piedi.

## PIETANDE FIG LIVOLI

N Giouane, che porti sopra le spalle un uecchio, suggendo l'incendio, per la ricordanza della pietà di Enea.

#### PIGRITIA.

ONNA, con faccia, & fronte grande, & naso grosso, & con le gambe sottili, starà à sedere in terra.

Da l'altro la Pigritia in terra siede Che non può andare, e mal si regge in piede.

#### PIOGGIAN

Na Fanciulla, uestita di bigio, hauerà in capo una ghirlanda di sette Stelle, delle quali ue ne sarà una oscura, & nel petto ne hauerà 17. delle quali ne saranno 7. oscure, & diece chiare; In mano terrà un Ragno, che faccia la tela. Le sette Stelle, che porta in capo, sono le Pleiadi, le quali spesse uolte sono cagione di pioggia: onde Statio nel quarto lib. delle Thebaide, dice:

Inache. Perseane q, enim violentior exit

Amnis humo: cum Taurum, aut Pleiadas hausit aquosas .

Et per le sette Stelle del petto intende Orione, che è una figura, la quale quando apparisce, sa pioggie, & tempeste assai, però Virgilio nel primo dell'Eneide dice:

Cum subito affurgens fluctu nimbosus Orion.

& Propertionel secondo dell'Elegie dice:

Non hac Pleiades faciunt , ne quo quo sus Orion .

Il Ragno, quando è tempo da piouere, fa la tela sua con più assiduità, che quando è sereno, quasi naturalmente consapeuole della debolezza di quella: percioche ne' sereni l'aria è più pura, & sottile, & per conseguenza più mobile, onde più ageuolmente dal moto dell'aria detta tela può essere rotta, & stracciata: però la fa quando l'aria è più humida, & più grossa. Et si muoue co più difficoltà. onde dice Plinio nel xj. lib. dell'historia naturale, parlando de' Ragnateli, adem sereno non texunt, nubilo texunt; ideo quanta aranea, imbrium signa.

I ov A NE; bella, uestita di azurro celeste, sopra il qual vestimento ui saranno molte Stelle; sarà coronata di Alloro; mostri se Mammelle ignude, piene di latte, co'l uiso insiammato, & pensoso, con tre Fanciulli alati, che, uolandole intorno, uno le porga la Lira, & il Plettro; l'altro la Fistola; & il terzo la Tromba; &, non uolendo rappresentare i tre Fanciulli, per non ingombrare troppo il luogo, i detti istromenti si poseranno presso di essa.

Si dipinge Giouane, & bella, perche ogni huomo, ancorche rozzo, è

allettato dalla sua dolcezza, & tirato dalla sua forza.

Si corona di Lauro, il quale stà sempre uerde, & non teme sorza di Fulmi ne celeste, perche la Poesia, sa gli huomini immortali, & gli afsicura da' colpi del tempo, il quale suol tutte le cose ridurre all'obliuione.

La Veste, con le Stelle, significa la diuinità, per conformità di quello, che dissero i Poeti hauer origine dal Cielo.

Le Mammelle piene di latte, mostrano la fecondità de'concetti, & delle inuentioni, che sono l'anima della Poessa.

E'pensosa, & infiammata nell'aspetto, perche il Poeta hà sempre l'a-

nima piena di uelocissimi moti, somiglianti al furore.

T tre Fanciulli, sono le tre maniere principali di poetare, cioè, Paflorale, Lirico, & Heroico, non imparate, ma insuse nella mente, dicendosi per commune opinione, che i Poeti nascono, & gli Oratori si fanno.

Infinite cose si potrebbono dire della Poesia, senza uariar dal nostro proposito: ma hormai ogni bello spirito tanto ne sà per lo molto essercitio delle Accademie, & Scole d'Italia, che sarebbe un uoler dar lume alla luce del Sole, uolerne scriuere in questo luogo. Del che mi saranno testimonio certo in Perugia mia patria l'Accademia de gl'Insensati, illustre già molti anni; & in Roma, che è sempre principale in tutte le cose, quella de gl'Incitati, la quale rende marauiglia non pure à se stessa, ma all'Italia, & à tutto'l Mondo, per li nobili parti de gl'ingegni, che essa nodrisce, i quali tutti insieme lei rendono nobile, come ella poi ciascuno separatamente rende samoso. Trà questi è no to il Caualiero Guarnello, auezzo per moltianni à ricrear le menti de' Principi con le Poesse, & se stesso con la fama di se medesimo. E' per la buoua uia ancora della Fama il Sig. Cristoforo Castelletti, Baldo Cataneo. Et il Sig. Antonio de' Pazzi, Caualiere Gerofolimitano, al presente Principe di detta Accademia, ha hauuto si felice gratia. dal Cielo nel poetare, che basta solo per dare à lei quella Fama, che à molte

molte altre tutti gli Accademici insieme à pena mantengono. Tra questi ancora non tiene l'ultimo luogo il Sig. Pier Lione Casella, che, oltre l'esser Eccellente compositore di Poessa, è di buonissimi costumi, e di uita essemplare. Che dirò del Sig. Porsirio Feliciani? potente à seminare ne gli animi quelle passioni che uuole, & à dar loro i costumi, che desidera? & del mio cariss. Sig. Luca Valerio, ingegnioso nelle cose Poetiche, come raro nelle Matematiche? Questo medelimo grido si manterrà, & accrescerà nel Sig. Antonio Decio con l'Adripianda Tragedia nuouamente composta da lui. Ma già mi auueggo della lunghezza: & me ne pentirei, se non dubitassi, che la giustitia, la quale consiste ancora nell'honorare altrui conforme à meriti, non uenisse in parte fraudata da me.

#### POESIA.

DONNA, uestita del colore del Cielo, nella sinistra mano tenga una Lira, & con la destra il Plettro; sarà coronata di Alloro.

& à piedi ui farà un Cigno.

Si ueste del color del Cielo, perche il Cielo in Greco si dice Vranos, & la Musa, che da Spirito di Poesia, Vrania; & per testimonio
di tutti i Poeti, non può un'huomo essere ualente in queste arti, se non
è di particolare talento del Cielo dotato; & però si dicono i Poeti ha
uer origine dal Cielo, come si è detto. La Lira si dà in mano, perche
molto gioua alla consonanza della Poesia l'armonica consonanza del
suono, & in particolare si seruiuano anticamente di questo istromento quelli, che cantauano cose basse, onde dall'istessa Lira surono Liria
ci nominati.

La Corona di Alloro, dimostra, che l'intento di tutti i Poeti non è altro, che di acquistare sama, oue tutte le altre prosessioni hanno me scolato seco qualche utile; & l'Alloro non hà cosa più mirabile in se, che la uiridità delle soglie perpetua, come essi la uiuacità del nome.

Il Cigno in uecchiezza continouamente ua meglio articolando la uoce, per estenuarsi la gola. & così i Poeti continouamente uanno megliorando nell'arte loro con gli anni. come si racconta di Edipo Coloneo, & di altri.

#### POESIA:

DONNA, con l'Ali in testa, coronata di Lauro, con la sinistra tenga un Libro, & có la destra uno Scettro similmente di Lauro,

Per l'Ali si conosce la uelocità, & forza dell'intelletto; & per l'Atloro, oltre à quel, che habbiamo già detto, si nota la fatica, & diligenza; perchè nelle foglie sue ui è grandissima amarezza, come è grandis sima fatica ridurre à perfettione un'opra, che possa portar lode, & glo ria all'auttore di essa.

Dicio habbiamo essempio uicinissimo à' tempi nostri, oltre à gli altri, nel Poema Latino di Giacomo Sannazzaro, il quale sappiamo in uenti anni continui, & più effersi ridotto nel termine, che hora si stam

pa, & con la breuità, che si uede.

#### Stabler a POEMA, EROICO:

TVomo, di real maestà, uestito di habito sontuoso, & graue; in capo hauerà una ghirlanda d'Alloro, & nella destra mano una Tromba, con un motto, che dica, Non nisi grandia canto.

#### POEMAPASTORAL

Iovane, difemplice, & natural bellezza, con una Serine I ga in mano, con Stiualetti à Staffa, acciò che mostri il piede ignu do, con queste parole sopra, Pastorum carmina ludo.

#### POEMA SATIRICO.

TVomo, ignudo, con faccia allegra, lasciua, ardita, & che uibri la lingua, con un Tirso in mano, & ui sia scritto il motto, Irridens cuspide figo.

#### POVERTA. In uno, che habbia bello ingegno.

ONNA, mal uestita, che tenga la mano destra legata ad un gra sasso posato in terra, & la finistra alzata con un paro d'Ali aper-

te, attaccate frà la mano, & il braccio.

L'Ali nella mano finistra, fignificano il desiderio d'alcuni pouera ingegnosi, i quali aspirano alle difficoltà della uirtù, ma, oppressi dal le proprie necessità, sono forzati à starsi nelle abiettioni, & nelle uil. tà della plebe. Et si attribuisce a' Greci. la fode dell'inuentione di quelfa Figura, POVER.

DONNA, uestită come una Zingara, col collo torro, în atte diste Codazinzola, ouero Squassacoda.

a white throught at heine of the grant grant that a de

Racconta Il Valcifano, che, uolendo gli Egittij figuificar un huomo di citrenia bolicità, dipingeuano questo uccello, perche, come dice ancora Enano, è animale di tanto poco urgure, che non fi può faril nido, & per questo uà facendo le oua ne nidi altrini del 1000 % est

Rappresentasi la Pouertà in forma di Zingara, per non si trouare la più misera, & più meschina generatione di questa, la quale non hà nè robba, nè nobiltà; ne gusto, ne speranza di cosa sicuna; che possa dare una particella di quella selicità, che è sine della uita politica.

## T. A. ..

ONNA, ignuda, & macilenta à federe sopra un aspra rupe, con le mani, & i piedi legati, tenti di sciorre le legaccie co' denti, effendo nella spalla dritta punta da un Scarauaggio, & habbia i capelli intricati.

Qui si dipinge non quella Pouertà, della quale si ragiona presso ad Aristosane nel Pluto, posta nell'hauer, quanto è basteuole alla necessità del uitto, senza soprabondanza, ma la pouertà di quelli, che non hanno da uiuere. Però si dipinge ignuda, & macilenta, co' capelli intricati, & con le mani, & piedi legati sopra lo seoglio, per essere il Pouero priuo del maneggio di mosti negotij, che lo renderebbono samo, so, però disse S. Gregorio Nazianzeno, la Pouertà essere un uiaggio, che molti uiaggi impedisce, & moste attioni, & procura sciogliersi inodi co' denti, perche, come si dice triuialmente; La Pouertà fa l'huo, mo industrioso, & sagace. Onde disse Teorrito à Diosante, La Pouertà sola esser quella, che suscitata l'arti, perche è stimolo significato in quell'animaletto, che noi chiamiamo Scarauaggio.

## in a semely chira, the reagale man of the legate of an graft

ONNA, pallida, & furiola, uestita dinero, come dice Aristofane nella Comedia, chiamata Psuto.

La Pallidezza fi pone, perche, doue è pouertà, è carestia delle cose da uiuere; & oue queste mancano, fanno perdere il colore, & lo spirito.

Si fa Furiofa, ouero in atteggiamento di pazzia, perche tutte le parole, & role, & le attioni d'un pouero sono riputate pazzia, nè più si dà fede à lui, che ad uno insensato

Il Color nero, perche è nuntio di morte, & di cole spiaceuosi, ci dà adintendere, che la Pouertà è cosa fastidiosa, dissicile, luttuosa, & miserabile.

# th abras giad ... at 1 plant ... at

ONNA, distesa sopra rami d'alberi secchi, con alcuni pochi

1 Rami secchi, mostrano l'essere d'uno, che uiue al Modo in pouer, tà, che non è stimato buono, non potedo sar frutto da se medessimo, se non per ardere, cioè, per adoperarsi in tutti i bisogni à capriccio dell'dustria altrui; però à tutti i pericoli della Republica, à tutti i trauagsi del Regno, à tutti gli aggrauii della Città subito si sottopongono i poueri con grandissimi pericoli della uita. Et però Virgilio disse nel primo della Georgica:

Duris urgens in rebus egestas."

#### PERE MIO

H Vo Mo, uestito di bianco, cinto d'un uelo d'oro, tenendo nella destra mano una Palma co un ramo di Quercia, & nella sinistra Corone, & Ghirlande.

Due sono le parti del premio principali, cioè l'Honore, & l'Vtile, & però si dipinge in mano à questa sigura il ramo della Quercia, & della Palma, significando quella l'Vtile, & questa l'Honore.

Il uestimento biaco, cinto co'l uelo dell'oro, significa la Verità, accompagnata dalla Virtu, perche non è premio quel bene, che si dà al-

le persone senza merito.

### F T 1 ... DY . TO E . G. I.H TO THE E. R. E. DITE.

Ve Vecchie grinze, meste, zoppe, guercie, maninconiche, & uesti te di Turchino; così le dipinge Homero. & Zoppe si dipingono forse, perche, quando si unol pregare, si piegano le ginocchia, ouero, perche con animo dubbioso si ua a pregare, non hauendo certezza alcuna d'ottenere quello, per che si prega.

Hanno poi la faccia mesta, perche le preghiere sono esserti, che notano indigenza, & mancamento di cole che non se l'antico, è timore de non perderle possedendole uolonieri ; & l'indigenza, se bene è ca-

e 2 gioi

gione di perfettione nelle Città, come dice Aristotele nel quinto lib., del l'Etica, è nondimeno indicio di mancanza, & genera mestitia, comacileza ne gli huomini particolari, come il medesimo dicenel primo della Fisica; & per tal cagione macilenta, & mesta si deue fare la prefente Figura,

Sarà ancora Guercia, per notare con la diuersità dello sguardo di due occhi la diuersità dell'intedere di due intelletti per essere ordinariamente di contraria opinione quello, che prega altrui, da quello, che

è pregato.

Il uestimento del color Turchino, dimostra, le preghiere douer esse re del color del Cielo, cioè, non mascherate, & allisciate, non co sinte ragioni abbellite, ma pure, chiare, & reali, acciò che si possa ottenere quanto l'hu omo uuole, & desidera

### PREVIDENZ.A.

DONNA, con due testes sarà uestita di Giallo; nella destra manos terrà uno Schiratto, & nella sinistra un Compasso.

Il uestimento Giallo, significa Sapienza, senza la quale non si può ha uere la Preuidenza, però si dice, che l'huomo sapiete domina alle Stel-

le, preuedendo le loro inclinationi, & i loro effetti.

Lo Schiratto, da Plinio nel lib. 8. al capo 38. è posto per la Preuidenza, dicendo, che tra gli altri doni, che riene dalla Natura, quando si uudi riposare all'aria, ha la coda, che gli serue per coprirsi contra l'ac dore de raggi del Sole, & contra l'impeto de uenti, & delle proggie

preuedendo per instinto naturale la mutatione del tempo.

Le due Teste, dimostrano, che, per preuedere le cose da uenire, gioua assai la cognitione delle cose passate, però si uede, che la esperienza è cagione della prudenza ne gli huomini; & un'huomo prudente è sacilissimo à preuedere; essendo il Preuedere, & il Prouedere; essetti proprij della Prudenza. Onde si dice utile alla uita humana la cognitione di molte historie, & di cassi successi di molti tempi, generando in noi prudenza, per giudicare le cose da uenire, le quali senza questo fine sarebbono mera curiossità, & perdimento di tempo.

Il Compasso, mostra, che, per preuedere le cose, si deuono misurare le qualità, gli ordini, le dispositioni, i tempi, se tutti gli accidenti colli

discorso di sauio giudicio, & di.discreto pensiero.

#### PREGHIERA A DIO.

O N.N.A., in ginocchiom, con le mani giunte, cô la testa alta uer fo il Cielo, & dalla bocca gli esca una Fiamma di Fuoco.

Questin

Questa Figura è molto all'innocatione, & oratione simigliante, ha-

uendo il medefinto oggetto, & similissimo fine.

Le Ginocchia in terra, & le Mani giunte insieme, mostrano l'effetto esteriore dell'huomo; la Testa riuolta al Cielo, & la Fiamma, l'affetto interiore della mente, & del cuore.

### PRIMAVERA.

Pingesi la Dea Fiora coronata di Fiori, de'quali ne habbia anco ra piene le mani; hauerà appresso alcuni animali Giouanetti, & Fanciulli, per significare, che esta è la purità dell'Anno. Ouidio nel zlib. delle Metamor sosì descriue la Primauera;

Gli stà dalla man destra una Donzella,
Ne mai stà, che non rida, giochi, è balli.

E la Stagion, che uerde hà la gonella
Sparta di bianchi sior, uermigli, e gialli.
Di rose, e latte è la sua faecia bella,
Son perle i denti, e le labra coralli.
E ghirlande le san di uarij siori,
Scherzando seco i suoi la sciui amori.

#### PRODIGALITA".

ONNA, con occhi uelati, di faccia ridente, tiene con ambe le mani un Cornocopia, co'l quale sparge oro, & altre cose di gram prezzo; un'altro Cornocopia pieno di frondi, fiori, & frutti. Prodigi fono quelli, che donano, & spendono senza guida della ragione le facoltà, & i danari, però hà bendati gl'occhi questa Figura, dispensando ibeni senza giudicio à chi non li merita, & lasciando di donare à più degni. Et è biasmeuole, non si saper temperare in dar la propria robba, & le proprie ricchezze, che possono essere fenestra di un bell'animo, & istromento di uiuer bene, & beatamente.

### PRODIGALITA".

O'N N'A, lasciua, uestita-riccamente, có bella acconciatura di tersta, piena di gioie, co' crini mozzi, come la descriue Date, portundo à cato due gra borse di danari, de'quali gitti uia gra parte. Si uedano ancora due Arpiò, che le rubbino i danari nascostamete, per mostra resche quelli, che stanno presso all'humo prodigo, metre egli si occupa in gittaruia le proprie facoltà, gli mostrano buona ciera, & gli sa or rivereza; ri che nota la saccia seminile dell'arpia, ma nell'intetione lo sprezzano, come huomo, che auvilisce se stesso, assimigliado la loro intetione al resto del corpo di questo mostro, che è brutto, & puzzolente.

ONNA, che stia co'l braccio, & con la mano dritta stela, re-311 1 311

mer of outlefasorers, old it in her and

nendofi la sinistra al petto.

Il Braccio dritto steso, è indicio di promettere alcuna cosa, con la sinistra al petto si mostra di assicurare altrui sopra la fede propriaco giuramento per la conseruatione di se stesso, la quale dal petto, & dal. cuore dipende principalmente. L. tand for entil & all la graff a regrete, and in the spect of

### PRONTEZZA

On MA, ignuda, & alata; nella mano destra tenga una Fiam-

Ignuda si dipinge, per esser libera d'ogni impedimento all'operare. Alara, per la prestezza, & uelocità, indicij della prontezza,

Il fuoco nella mano, fignifica ujuacità d'ingegno, che fi scopre nell'operationi di una natura pronta: & de gli huomini tanto è più pro to l'un dell'altro, quanto più partecipa di questo elemento. Et lo Schi rattolo si dipinge, perche è animal uiuacissimo. 1. (54)32

#### PROVIDENZA dell' Annona. Nella Medaglia di Alessandro Seuero.

ONNA, che nella mano destra tiene un mazzo di Spiche di gra no, & nella finistra un Cornocopia, con un Vaso in terra, pieno

medesimamente di Spiche.

Questa Figura è simile à quelle dell'Abondanza, descritte nel principio dell'Opera. Però non occorre, che ci stendiamo lungamente in ragionarne; basta sapere, che è uirtù, che deriua dalla prudenza, & si riftringe à particolari termini della prouisione delle cose necessarie al uiuere ò di se stesso, ò di molti : però si attribuisce questa lode ancora à Dio, come quello, che preuede tutte le necessità nostre, & à tutti irreprensibilmente prouede.

#### PROVIDENZA.

ONNA, con due teste, à somiglianza di Iano, in una mano terrà due Chiaui, & nell'altra un Timone. Non potendo essere alcu huomo prouido senza la cognitione del tempo passato. & del futuro. A'ragione fi dipinge questa figura con le due faccie, le quali dicem

mo effer contenienti alla Prouidenza, descritta di sopra. Abn 30.

Le Chiaui, mostrano, che non basta il preuedere le cose, ma bisogna ancora operare, per esser perfetto ne gli atti uirtuosi : & le Chiaui notano tutte le cose, che sono istromenti delle attioni appartenenti alla Terra, & che ci aprono i Laberinti, fabricati sopra alla dissicol tà del uiuere humano.

Il Timone, ci mostra, ancora nel Mare adoprarsi prouidenza in moste escassoni, per acquistarne ricchezze, & fama; & ben spesso angeora solo per saluar la uita; & la Prouidenza reggere il Timone di noi, stessi, & dar speranza al uiuer nostro, il quale quasi naue in alto mare

folleuato, & scosso da tutte le bande da'uenti della Fortuna.

# PROVIDENZA.

Si uede per la Prouidenza nella Medaglia di Probo una Donna sto lata, che nella destra tiene uno Scettro, & nella sinistra un Cornocopia, con un Globo à piedi; & si mostra, la Prouidenz a particolarmente appartenere à Magistrati.

# other pursue Nella Medaglia di Massimino.

ONNA, che nella destratiene un mazzo di Spiche di grano, & nella sinistra un Asta, che con diuerse cose mostra il medesimo, che si è detto dell'altra.

# -ge one credeby, is P'R, OF V I DE N Z. A.

Taclla Medaglia di Tito si uede una Donna con un Timone, & con un Globo, come in una di Floriano, co'l Globo, & có un Asta.

### TROVIDENZA.

New Donna; che alza ambe le braccia uerso il Cielo, & si riuoli V., ge quasi con le mani giunte uerso una Stella, con lettere, Procie dentis Beorum; la quale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo.

Era gli huomini plebeisla Prouidenza par che immediatamente da Dio, il quale è Dature di tutti i beni, & conoscitore di tutte le cose, se condo il detto dell'Apostolo; Omnis sufficientia nostra ex Deo est; &, non ci

prouce

uedendo esso delle cole necessarie, poco, ò nulla uale la Prouiden e za nostra, che è come la uolontà de teneri fanciulli trasportata dal de siderio di caminare, che presto cade, se la sorza della nutrice non la sostenta.

# PROVIDENZA.

is algeria of the second of th

SI uede nella Medaglia di Balbino una Donna; che con la finistrationa porta un Corno di douitia, & nella destra una Claua co'l Modo à piedi, con lettere, che dicono, Providentia Deorum; & S. C.

# PRVDENZA.

Donna, con due faccic, & che fr specchi, tenendo un Serpe au-

Le due Faccie, fignificano, che la Prudenza è una cognitione uera, & certa, la quale ordina ciò che si deue fare, & nasce dalla consideratio

ne delle cose passare, & delle future insieme. Sandel Ju nos, ich &

L'eccellenza di questa uirtù è tanto importante, che per essa siramentano le cose passate, si ordinano le presenti, & si preuedono le suture. Onde l'huomo, che n'è senza, non sà racquistare quello, che hà perduto; nè conseruare quello, che possiede; nè cercare quello che aspetta.

Lo Specchiarli, significa la cognitione di se medesimo, non potendo

alcuno regolare le sue attioni, se i proprij disetti non conosce.

Il Serpe, quando è combattuto, oppone tutto il corpo alle percosse, armandosi la testa con molti giri: & ci dà ad intendere, che per la uirtù, che è quasi il nostro capo, & la nostra persettione, debbiamo opporre à'colpi di Fortuna tutte l'altre nostre cose, quantunque care: & questa è la uera prudenza. Però si dice nella Sacra Scrittura: Eloss prudentes sicut Serpentes.

### PRVDENZA

ONNA, con l'Elmo dorato in capo, circondato da una Ghirla da delle foglie del Moro; hauera due faccie, come si è detto di sopra; nella destra mano terrà una Freccia, intorno allaquale ui sarà ri uolto un pesce detto Ecneide, ouero Remora, che così è chiamato da Latini, il quale, scriue Plinio, che, attaccandosi alla naue, hà forza di fermarla, & perciò è posto per la Tardanza; nella sinistra terrà due figure; lo Specchio, nel quale mirando, contempla sessessa a piesti

ni fara un Ceruo di lunghe corna, & che rumini . 19 1 20 ini

ne circa cose possibili, per conseguire il bene, & suggire il male, per sine della uita selice; & per la uita selice si deue intendere quella, che si aspetta dopo il pellegrinaggio di questa presente, secondo i Teologi; & secondo una parte de' Filosofi quella, che si può hauere, & partecipare nel tempo dell'unione dell'anima co'i corpo: per li quali ambiri di sini si può, & si deue adoprar la Prudenza, come pare, che mostri Christo Nostro Signore, dicendo nel Vangelo: Prudenziores sunt siliphuius seculi silips lucis. Nò uien distinta la qualità dell'attione dalla diuersità de'fini, quando seno insieme ordinati, come è la selicità politica, co la quale ordinatamete uiuendo, si può fare scala per salire alla se licità preparataci in Cielo, la quale è più, & meno conosciuta, secodo che minori, ò maggiori sono i doni della natura, è della gratia.

Per dichiaratione delli dui Visi, basterà, quello che si è detto auati. L'Elmo dorato, che tiene in capo, significa l'ingegno dell'huomo prudente, & accorto, armato di saggi consigli, che sacilmente si difende da ciò che sia per fargli male; & tutto risplende nelle belle, & de-

gne opere, che fa.

La Ghirlanda delle foglie del Moro, che circonda l'Elmos dinota, che l'huomo sauio, & prudente no deue fare le cose inanzi tempo, ma ordinarle con giudicio & perciò l'Alciato disse:

2 6 3 010 2

Non germina giamai il tardo Moro, Fin' che'l freddo non è mançato, e spento

Ne il sauio fa le cose innanzi tempo,

Mal'ordina con modo, e con decoro. sir mal . A VI M O

Il Pesce auuolto alla Freccia, è indicio di questo medesimo. Di più ammonisce, che non si deue esser troppo tardo nell'applicarsi al bene conosciuto. Il che ancora esprimendo l'Alciato, non mi par suor di proposito scriuerlo quì sotto:

Saggio al parlar, & nell'oprar intento,

Il pesce il mostra à la saetta auuolto,

Che suol Naue fermar nel maggior uento.

-illom Vola da l'arco, e da la mano sciolto i dib sriftsu Arc M C

Nuoce il tardar, come effer presto; e lieue : Excepi :

shope il La uia di mezzo seguitar si deue a lonice o'll b nor lere

Lo Specchio, significa, la cognitione del prudente non poter regolare le sue attioni, se i proprij suoi disetti non conosce, & corregge. Et questo intendeua Socrate, quando essortana i suoi Scolarià riguardar

Ff

fe medefimi ogni martina nello specchio a or anto ili ouro de andia

"Il Ceruo nel modo detto, il medesimo mostra, che il Dardo, & il Pe f ce: perche, quanto le lunghe, & disposte gambe l'incitano al corso, tan to lo ritarda il graue peso, delle corna, & il pericolo di impedirsi co efse frà le selue, & gli sterpi . E'à proposito ancora il rumina re di questo animale, al discorso, che precede la risolutione de buoni pensieri. Ne m' increscerà à questo proposito scriuere il Sonetto del gentile Sig. Giouanni Buondelmonte, che dice così : 1 3 2 2 2007 14 15 3

Rara, e nobil uirth, che fola rendi Via più d'ogn'altra l'huom' di laude degno. Et sei del uiner nostro alto sostegno, Et del tuo bene oprar fol gloria attendi : ani vol Tuluogo, e tempo accortamente prendi, Julia Cala unil E distingui, rifolui, e tocchi il fegno, Del paffato discori, & per tuo ingegno. with the distributed Ordinata ragion, tu guida, & duce tin to an is Satustigra Di chi gouerna sei, di chi consiglia, Et biasmo, e danno sai schiuar souente. stoaib Prudenza amata & cara altera Figlia el eb chascuda el sm ,oque. Di Gione, un raggio almen dg la tua luco con al ecocuttiano L'ignoranza disgembra dela mia mente. A Mille le politicipio

# Polked No Banden A Collect

Nonger and invarial tordo Moro,

ONNA, la quale tiene nella finistra mano una Testa di morto, & nella destra una Serpe Jones carros. A ella colonna 2009 II.

La Testa di morto, dimostra, che per acquisto della Prudenza mol to gioua guardare il fine, & il fuccesso delle cose; &, per essere la Prudeza in gra parte effetto della Filosofia, la quale è secodo i migliori Fi losofi una cotinoua meditatione della morte, simpara, che il pensare alle nostre miserie è la strada reale per l'acquistó di essa : ?

# P. U. D. I C I T I A.

O N NA, uestita di bianco; nella destra mano tiene un'Armelli-Doo, & hà il Votto delato. Ogni peccatii è macchia dell'anima, fmi nuedo la cadidezza, che ella hebbe nel nafcer suo, quando no era ancor rea, se non dell'original peccato de'nostri Padri, dal qual resta monda per lo Santo Battelimo má propriamente pare che folo dalle cofe Veneree si dicano gli huomini restar macchiati, & immondi, dimadandofida Latini Pollute folo colui che in fimili piaceri è immerfo. &, chi in questo

quelto erraua fouerchiamete, nella uecchia Legge era castigato con la Lepra, per la similitudine di contaminatione. &, douendo il popolo d' Israel ricener la Legge da Dio, bisognò, che si astenesse ancora dalle proprie mogli per tre giorni interi, secodo il suo detto: Siate modi noi, come io son mondo, con netto. Per questa cagione si fa il Vestito biaco, & l'Armellino, il qual animale è tanto netto, che, essendo serrato in qualche luogo dall'immondezza, tal, che no possa uscir senza imbrattarsi, elegge più tosto morire, che perdere in parte alcuna la sua cădidezza.

Il Volto uelato, fignifica modestia, & pudicitia. Et cominciò l'uso di uelar la testa alla Pudicitia dalla memoria di Penelope, la quale, essendo pregata dal Padre à starsene in Lacedemonia per sua sodisfattione, & sentendosi spronare dall'altra banda dall'amor di Visse suo marito à seguitarlo, non hauendo ardire per modestia di maniscstare apertamente la uolontà sua, se ne staua tacendo co'l usso uelato: & per tal memoria in quel medesimo luogo il Padre dirizzò un Tempio alla Modestia, & alla Pudicitia.

#### PUDICITIA.

S I potra ancora questa Fanciulla far uestita di uerde, co un'Armel lino in mano, il quale hauerà al collo un Collar d'Oro, & di Topa tij, come disse il Petrarca nel Trionfo della Castità:

Era la lor uittoriosa insegna,

r r conside aboins and

In campo werde un candido Armellino .

Et la Veste uerde signisscherà, che la Pudicitia hà per fine la speraza delle cose promessele in premio da Christo Nostro Signore.

# PUDICITIA.

ONNA, con un uelo trasparéte, che le copra la faccia, có habito lúgo, & graue; có la sinistra tiene un Lébo del manto, & có la destra stà in atto di pigliare una Tortorella, che mostri con picciol moto uolare uerso leissotto al destro piede tiene una Testudine, per denotare, che le donne pudiche, & caste deuono stare quato più possono nelle lor case, & andar rare uolte ne'luoghi publici, & frequenti.

La Tortora, hauendo persa la sua compagna, secondo che seriuono, tutto il tempo che le resta, uiue castissima, ex però si pone per segno di

Pudicitia.

Per lo Velo, si dà a d'intendere, quanto la donna casta, & pudica deue sprezzare l'abbellimento della propria persona.

FF

N Puttino, uestito di uarij colori, à cauallo sopra una Canna. La uarietà de'colori, conuiene alla Pueritia, & ancora la Cana; perche questa, & questi mostrano uanità, & leggierezza.

# PVNITIONE.

O N N A, uestita di bianco, sarà alata; nella destra mano terrà un Passo, ouero Legno da misurare, & nella sinistra un Freno.

Questa Figura si rappresenta per la Dea Nemesi, onde si dice esser Figliuola della Giustitia, & si ueste di bianco per la ragione detta.

L'Ali, dimostrano la uelocità, & la prestezza, che si deue adoprare

in punire i maluagi, & in premiare i meriteuoli.

Il Freno, & il Passo da misurare, significa, che ella rassrea e lingue, & l'opere cattiue, misurando in modo, che nè la pena, nè la colpaecceda souerchiamente, ma che serbino insieme conueniente misura, & proportione. il che si osseruaua nell'antica Legge, pagado ciascuno in pena l'occhio per l'occhio, il piede per lo piede, & la uita p la uita.

#### P V N I T I O N E.

ONNA, risplendente, che stia sopra una Rota in piedi, con un Timone à canto, nella mano destra tenendo un Braccio da misu rare, & nella sinistra un Freno.

# TURITA.

I O V A N E T T A, uestita di bianco, con una Colomba in mano. Giouanetta si dipinge la Purità, perche stà ne cuori teneri, doue no hà ancora satte le radici la malitia; Et il uestimento bianco è à tal disposition di mente conuencuole, come la bianchezza più d'alcun altro colore partecipa della luce, della quale nissun'accidente sensibile è più puro, & persetto, mossrandosi ancora in questo modo la Purità esfere più di tutte le altre uirtù alla Diuinità simigliante.

La Colomba bianca, ci dimostra la simplicità; & purità della uita, & co'l colore, che essa con ogni delicatezza mantiene, & co'l costume naturale, che è di godere con singolar purità il suo compagno, senza altro desiderare, ò uolere, per fine de' naturali desideris d'A.

more.

QVATTRO

# QVATTRO ELEMENTI.

#### FFOCO:



ONNA, con la Fenice in capo, che s'abbrugi, & nella man destra tenga il Fulmine di Gioue, con le scintille tutte sfauillanti; & sia uestita di rosso.

#### AERE.

ONNA, che con ambe le mani tenga l'Iride, ouero Arco cele-Ifte, & habbia in capo una Calandra con l'ali distese, & co'l becco aperto; & sia uestita detta Figura di Turchino assai illuminato.

# ACQVA.

ONNA, che habbia un Pesce in capo assai grande; nelle mani Itenga una Naue senza Vela, ma con l'Albero, Antenna, & Sarte, & siano nel uestimento scolpite l'Onde del Mare.

#### ERRA.

ONNA, con un Castello in capo, & con una Torre, & Merli; Dnelle mani tenga diuerse piante. Il uestimento sarà di Tanè, con

una sopraueste di color Verde.

Queste quattro Figure non hanno bisogno di molta interpretatio? ne, per esser ciascuna dimostrata per li proprij esfetti, li quali immediatamente senz'altro fanno uenir in cognitione di esse. Notadosi solo che non solo la Calandra, ma tutti gli uccelli presso a gli Egittij signifi cauano l'Aria, & tutto lo spatio, che folcano gli uccelli per mezzo delle penne.

# QVERELA.

ONNA, uestita di Tanè:percioche gli antichi nè mortorij, & nelle auersità loro si uestiuano di tal colore; hauerà in capo un' Passaro solitario, uccello, che hà il canto maninconico, & mesto.

# QVERELAINGIVSTA.

ONNA, ignuda, solo ricoperta d'un uelo trasparente, & circondata di Serpi, che la mordano, stando co'l uiso uerso il Cielo, in atto di dolersi, con la mano destra al petto, & con la sinistra eleua-

ta, tenga pendente un foglio scritto.

La presente Figura dimostra, le quercle facilmente sorgere da debolissimi principij & acquistar facilissimamente sede, portando il
biasimo, & il uituperio, il quale per se stesso spontaneamente per li
corrotticostumi de gli huomini, hà forza di persuadere senza ragionis
& perciò si dipinge detta Figura ignuda, & ricoperta solo di un uelo
che ogni aura, & ogni sossimento di uento l'alza, & gonsia, & sparta,
& dissipa, & quanto il uelo è più puro, più netto, & di più nobile mi
teria ordito, tanto ancora più sacilmente è lacerato, & imbrattatoreo
sì, quanto sono più reali le artioni de gli huomini, & più giusti i pensieri, tanto più facilmente sono esposti à tutti i uenti delle detrattioni, & alle infamie, che danno le lingue pestisere, & gli huomini
diabolici.

Questo istesso mostrano i Serpi, che la mordono in molte maniere,

& la lacerano fino sù l'offo.

Tiene il uiso riuolto uerso il Cielo in atto di dolersi, perche ogni huomo, ancorche santissimo, è obligato à disendere l'honor proprio, & la propria sama; & è ussicio suo, dolersi delle calunnie appostegli, secondo il detto tratto dalla uera Politica, che dice: Virbonus non solum labe carere debet, sed etiam sussicione. Et, sebene non è ussicio suo, uendicarsi, hauendo detto Iddio, Mihi uindictam, & ego retribuam, deue nondimeno gridar continouamente con quelle parole, Domine, nim patior: responde pro me, ut confundantur, & reuereantur qui uolunt mihi mala.

Tiene la mano sinistra stesa sopra il petto, per segno dell'integrità della coscienza propria il che dimostra ancora la palma della mano di ritta eleuata co'l soglio scritto, che da essa pende, perche sinalmente non è cosa occolta, che non si riueli: & la sama de gli huomini da bene lacerata dalle lingue maluagie uien al sine approuata con scritture au tentiche, cioè, con testimonij, che la rédono purisscata, & immortale.

### QUIETE.

ONNA, che stia in piedi sopra una base di Figura Cubica, con la man destra sostenga un Perpendicolo.

Le

231

La Figura Cubica, come riferifce Platone, secondo il parere di Timeo Locrense, discepolo di Pitagora, il quale imparò la dottrina sua
in gran parte de gli Egittij, significa la Terra, che con dissicoltà si muoue, per esser nel luogo suo proprio, che è il centro dell'Vniuerso, & riposando si quietamente si dimostra per cagione della sua quiete; & ue
nendo questa principalmente, & immedia tamente mostrata, à ragione
si potrà dire, che il Cubo significhi quiete, & riposo, stando egualméte posato in tutti i modi, & muouendosi con dissicoltà.

Il P erpendicolo, ci dimostra, che la quiete, & il riposo di tutte le co se create, è il fine, & la perfettione di esse; ma, perche non possono ma tenersi in quiete, nè pure gli Elementi semplici, che non hanno compositione, anzi che si generano, & corrompono per lo mantenimento de'composti; li quali medesimamente si compongono, & risoluono di continouo, & ne'Cieli, che fono incorrottibili, uediam o chiaramente un perpetuo moto; quindi è, che, non conoscendo noi realméte la quie te, diciamo, esfere il cessare del moto, il quale non potendo giustificare co'l fenso, andiamo imaginando con l'intelletto: &, perche della quiete noi parliamo in rispetto dell'huomo, il quale è misura di tutte le co se, diremo, all'hora esso quietarsi, quando i suoi moti del pessero, & dell'attioni so o regolati, & retti in modo, che dirittamente uadano à fepire al juogo della quiete sua, che è l'altra uita apparecchiata à'Beati, per quietarsi eternamente; come il Perpendicolo, che è grauc, & fuori del suo luogo naturale, stà dirittamente pendendo, per arrivare, muouendosi naturalmente, al punto imaginato dell'Orizonte, oue è la fua quiete.

QVIETE.

On NA, d'aspetto graue, & uenerabile; sarà uestita di nero, che porti seco qualche segno di Religione, sopra all'accociatura del la testa ui starà un nido, dentro del quale si ueda una Cicogna tutta pe lata per la uecchicaza, la quale si riposa nel nido, & è nutrita dalla pie

tà de'Figliuoli.

La uera quiete, è impossibile, come habbiamo detto, poterla ritrouar compita in questo mondo. Con tutto ciò, un certo cessar da' negotij d'importanza per menare uita senza pensieri, che mantengono conansietà la mente, si dimanda uolgarmente Quiete; & è solo un lasciaraltrui, per attendere à se stesso, però è molto riprensibile nel consortio de gli huomini, & nel uiuer politico, priuarsi di quella felicità, che uiene dal giouameto, che sentono i parenti, & gli amici dall'opra d'un Cittadino utile alla sua patria, se non si fa per cagione di Religione, la quale sola merita, che si lasci da banda ogni altro interesse: & pe rò si dipinge detta Figura in habito religioso, graue, & uenerabile, no essendo ogni huomo atto a seguitar con lode tal forte di uita; che ha bisogno d'intero giudicio, & di salda intentione, notata nell'aspetto del uiso, & nella compositione del corpo come racconta Aristotele to be delicated as a le up dobialog nel lib. di Fison.

Il Vestimento nero, mostra la fermezza de pensieri, & la quiete del la mente, non essendo atto questo colore a pigliar de gli altri, come fi TEREMEDIATION IN THE COMPANY OF THE

è detto altroue.

Ancora dimostra, che l'huomo, che attende alla propria quiete, è oscuro presso al Mondo, non si rendendo samoso nel superar le diffi-

The other property and the

coltà della uita con utile del prossimo.

Per la Cicogna, s'impara, che in uecchiezza principalmente si deue procurare quella poca di quiete, che si può trouare, quando, stanchi, & fatij delle cose terrene, & caduche, con più ardore; & maggior fede aspiriamo alle celesti, & perpetue. Dana man un ou af talla एक दांटी काल, हिन्द है। अतिवाद दोही क्लें ल ही बुधको है करा है।

# TOR AGIONE: Temismolalico

DONNA, uestita del color celeste; starà co piedi sopra alcuni Serpenti alati, & mostruosi, li quali terrà legati con un freno.

La Ragione, è uirtù dell'anima, con la quale si reggono, & gouerna no le potenze di essa, le quali per cagione del peccato originale, & del suo fomite sono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il uestimento, perche la Ragione deue sempre conformarsi co'l Cielo, & hauere splendore, & chiarezza.

Il Freno, è indicio del discorso, & della ragione, con la quale tutti gli appetiti inferiori, che si rappresentano sotto figura di Serpenti, perche mordono l'anima, incitandola al peccare, & tirando speranza della nostra rouina dall'effetto della lor prima impresa fatta con Ada mo, sono tenuti a freno, & domati. 

#### RAGIONE.

NA Giouane, armata con la Corona dell'Oro in capo, & con le braccia ignude, nella destra mano tenga una Spada, & con la sinistra un Freno, co'l quale affrenando un Leone, sarà cinta d'una ca dida Benda, dipinta tutta con note d'Aritmetica.

Questa uirtù, è da'Teologi dimandata forza dell'anima, per esse-

re la regina, che dà le uere, & legitime leggi a tutto l'huomo.

Si dipinge Giouane, armata, perche è difesa, & mantenuta dal uigore della Sapienza; per la Sapienza pigliandosi molte uolte presso a gliantichi

gli antichi l'Armatura efferiore, come nel fignificato di Pallade, &

in altri propoliti, mod al same en ame

La Corona dell'Oro, che tiene in testa, mostra, che la Ragione è sola bastante à far scoprire gli huomini di ualore, à dar loro splendo re, sama, prezzo, & chiarezza: ne è così singolare l'Oro strà metalli, ancorche sia il più pregiato, che più singolare non sia strà le potenze dell'anima nostra questa, che dimandiamo Ragione, la quale hà la se de sua nella più nobil parte del corpo, & oue hà l'anima maggior ui-gore all'operare.

Per le Braccia, s'intendono l'opere, le quali, quando hanno princi piò dalla uera Ragione, non hanno macchia, ò fospetto alcuno, che le ueli, ò le adombri, talche non si ueda immediatamente la uera, & per-

fetta uirtu.

La Spada, è il rigore, che bisogna adoperare alla ragione, per man tenere nettto il campo delle uirtù da'uitii, predatore de'beni dell'ani ma. Et à questo proposito disse Christo Signor nostro: Non ueni pace mittere interram, sed gladium; perche tutta la sua dottrina non sù ad altro diretta, che à fare la disunione de'uitij già inuecchiati nell'anima dalla virtù per mezzo della Ragione, illuminata dalla sua gratia.

. Il Freno in bocca del Leone, ci nota il senso soggiogato, & sotto-

messo da essa, il quale per se stesso è serocissimo, & indomito.

Lenote di Aritmetica, sono poste, perche con questo si fanno le ra gioni in detta arte, che prouano le cose reali i come con la Ragione, che stà nell'anima, si proua, & si conosce tutto quello, che appartie neal ben nostro.

## RAGIONE:

Na Giouane, uestita del color celeste, con Clamidetta d'oros nella destra mano tiene un'Asta, abbracciando un'Vlsuo con la sinistra, dal quale penda uno Scudo con la testa di Medusa dipinta nel mezzo di esso, hauerà l'Elmo in capo con una Fiamma per cimiero, & alle spalle un Velo sparso al uento.

Già fi è detta la ragione del Vestimento, & della Clamide dell'oro, nelle figure di sopra. Et, perche l'Asta signissica Imperio, ci dà ad intendere, la Ragione essere la Regina, che commanda in tutto il regno

della compostura dell'huomo.

dimostra, che la Vittoria, che si hà de gli inimici, che combattono l'huomo interiore, figurato secondo il corpo, & la chiarezza di Christo, sa diuentar gli huomini stupidi alle cose del seso, come sa testa di

Gg Medusa

234 Medula faceua restar medesimamente stupidi quelli, che la guardauano. Et leggiamo, che Domitiano Imperatore la portaua sempre scolpita nelle armature, & nel figillo, à fine di mostrarsi uittorioso. 1

Che l'Vliua significhi Vittoria, ne sono presso à gli antichi molti te stimonij, & in particolare presso à Pindaro, il quale dice, che Herco le, giunto che su d'Ida di Creta in Elide, ui piantò un bosco d'Vliui, الما والألف والما

dedicandolo à uittorios.

L'Elmo, nota, che la Ragione si deue fortificare, ouero adornare con le apparenze esteriori.

La Fiamma, mostra, che è proprietà della Ragione, innalzarsi uer so il Cielo, & di farti simile à Dio, dal quale deriua la nostra nobiltà.

Il Velo, che le pende sparfamente per le spalle, è l'Ignoranza che si dissipa, & si confonde con la Ragione.

### THE A N CORES TURY Thomp 62 183

ON MA, uestita del colore della Ruggine, & piena di Fiamme: di fuoco: farà la Spalla finistra ignuda, con un Serpe attaccato alla Mammella; starà pallida, & macilenta, con la testa bassa, & addolorata; nella mano destra terra una Spada ignuda, & con l'altra mano alla Cintola, & con un'Orfo appressoure in de de entre intilois

all Rancore, è passione, che si hà, con desiderio di castigare quelli, à'quali si desidera male celatamente, aspettando i tempi, & le occasio: ni opportune; & è fomentata dall'Accidia; però allontana l'animo dal ben fare, & dal giouare à noi ftessi, & altrui principalmente:

E'uestita del color della Ruggine; perche, come la Ruggine consu ma à poco à poco il ferro, così parimente il Rancore confuma la ui-"W rel's it im man never por Ail . o. . ta dell'huomo.

Le Fiamme di fuoco dipinte nel uestimento, dimostrano il desiderio di nuocere altrui.

Il Serpe attaccato alla Mammella, fignifica, che ella fomenta il ue leno continouamente intorno al core.

L'istesso mostra la Pallidezza, & il Dolore; perche il Rancore mai fi quieta, nè prende allegrezza, finche non uiene à fine di nuocere achi defidera.

La Spada ignuda nella destría mano, c'insegna la deliberata uo tontà di nuocere . Et la mano alla Cintola, l'Accidia, la quale, infragidados nell'otio, applicando l'animo il più delle uolte indiscretamente à quello che non capifce, fabrica in se stessa cattiui concetti de'Principi,

de Tri-

de'Tribunali, della Giusticia, & di tutte le att ioni particolari de gli at tri, interpretandole con animo corrotto à suo modo; dal che sentendosi poi fomentata, concepisce una certa rabbia, la qual non potendo sfogare, piglia nome, & natura di questo, che dimandiamo Rancore.

Nasce medesimamente il Rancore dall'ira, la quale, ritenuta nel co re, molte uolte genera l'Apostema nell'Anima, che infistolisce, & cor rompe la fincerità delle uirtù, rimanendone essa tutta ripiena di catti ue femenze, & di ueleni, che l'infettano. Ciò si dimostra con l'Orso, il quale è di sua natura precipitosissimo all'ira; & si prende in simil pro posito in alcuni luoghi della Scrittura sacra, & in particolare nel 4: lib. de'Rè; oue si dice, che Eliseo Profeta, andando in Berel, maledisse alcuni fanciulli, i quali, uedendolo andare; lo beffauano con parolei& subito uscirono fuori di una Selua quiui uicina dui Orsi, con gra de spauento di tutti i circostanti, & ne lacerarono miseramente quarantadue. Questi Orsi furono poi da Eucherio interpretati per li dui Imperatori Romani Vespasiano, & Tito, li quali dopo quarantaduo annidell' Ascensione di Christo Signor nostro pigliarono Gierusalem me, & distrussero con infinita rabbia il Regno de gli Hebrei, che pol mone riforto mai più o l'abanant l'as non arthur a et a Cur " " Er out a large or error & . o orogen oral stage

#### Education RAPINE No itestil Mah & Journ Clause

ONNA, armata, con un Nibbio per Cimiero, & con la Spada Jignuda nella man diritta, nella finistra hauera uno Scudo, in mez zo del quale sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina.

Non è altro la Rapina, che un torre à forza la robba altrui; & per-

ciò si dipinge armata con la Spada ignuda in mano.

Il Nibbio, è rapacissimo uccello, come è noto à ciascuno; &,per-

che sempre uiue con l'altrui, rappresenta la Rapina.

Proserpina in mezzo allo Scudo in braccio à Plutone, significa que

Ito medelimo.

Aggiungerò ancora, che per la Spada si può intendere la Signoria, nella quale tanto hà communemente più luogo la Rapina, quanto esta più si serue della sua forza, conforme al detto di quel Corsaro, che, douendofi giustitiare per ordine di Alessandro Magno, hebbe ar dire di dire à lui medelimo, che, se fosse stato si gran ladrone, come era esso Alessandro, non l'hauerebbe fatto morire. Dal che Alessandro comprese l'acutezza, & la uerità del motto, & 10 liberò.

DONNA, uestita di biácoscó la finistra mano tiene uno Scettro, &có la destra sostiene i pani della ueste, &hà vicino uno Struzzo.

# and REALST, Aling to resource distribution

D'N NA, che, aprendofi il petto, mostri il core: perche all'hora il dice un huomo Reale, quando hà le medessme cose nell'opre, & nella lingua, le quali porta nel core, & nell'intentione.

# r' - R E Lei Goil O N E. Hoseld Historia.

M A T R'O N A, di aspetto uenerablle, uestita di Panno lino biano co. Terrà la destra mano aperta, & la sinistra sopra un'Altare, nel quale arderà una Fiamma di Fuoco.

Il Fuoco sopra l'Altare, è stato in uso di Sacrificio presso à molte, & antichissime nationi, sino alla uenuta di Christo uero Sacerdoto, il quale placò l'ira di Dio, non co'l sangue de'Tori, ò de gli Agnelli, ma con se stesso, & con la sua propria carne, & co'l proprio sangue, il qua le miracolo samente si cela per salute nostra sotto specie di Pane, & di Vino, nel Santissimo Sacramento dell'Eucharistia. Et si uede questa Figura con la mano aperta, & con l'Altare, in una Medaglia antica di Elio Antonino.

Vestesi di Panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si ricerca in materia di Religione: & però gli Egittii non uoleuano, che ne'loro Tempii si portassero panni di lana, anzi ancora i morti sepeli uano con panni di lino; mostrando così la Religione, & purità di essi. & Plutarco nel lib. d'Iside, & Osiride dice, che à Dio non si conuiene cosa alcuna, che non sia pura, & candida: &, perche il panno lino bian co si purga, & netta più de gli altri, giudicano gli Egittij, che sosse più conuencuole a'Sacerdoti, & alle cose di Religione, che cia scun'altra sorte di panno, ò di drappo.

## RELIGIONE.

DONNA, con un uelo sopra al uiso; nella man destra tenga un La bro, & una Croce; nella sinistra una Fiamma di Fuoco; & à can to di essa ui sarà un Elesante.

Questo animale, apparendo la nuoua Luna, di sua spontanca uolon tà, essedo libero, si laua nell'acqua di uiuo Fiume, &, se è amalato, chia ma in aiuto Iddio, gettado uerso il Cielo dell'herbe, come mezzi per

inter-

237

intercedere gratia di fanità, come dicono il Pierio, & altri auttori.

Il Velo, che ricuopre la Faccia di questa Figura, dimostra, che la Religione deue hauer coperta la Faccia, cioè, che il culto Diuino deue essere in modo ordinato, che le attioni esteriori siano come un uelo, sotto al quale si nascondano i segreti della Diuinità, & lo splendore della Fede, & lo ammaestramento delle anime.

La Croce, & il Libro, fono indicio, che la Religione confifte in co-

se, & in parole facre .

Il Fuoco ancora è fegno della uiuacità della Fede, & delle buone operationi, fatte à fine di dare i douuti honori à Dio, & meritar per gratia sua il premio dell'eterna uita.

# R. E. L. 1 . G - I . O . N . Z.

ONNA, di maestà, & di grauità, uestita con manto ricco, fatto à uso di Piuiale, hauerà nel ata la Testa, sopra la quale lo Spirito fanto risplenda con la luce de suoi raggi in forma di Colomba. Starà detta Figura sopra una Pietra riquadrata, che dinota Christo Signor Nostro, il quale è la uera Pietra angulare, che disse il Profeta, riprouata da egli edificatori della uecchia Legge, & posta poi nel principal cantone della sua Santa Chiesa; tal che non è alcuno, che possa porui altro sondamento, come disse S. Paolo.

Hà questa Figura da una banda un Fanciullo, con le tauole di Mosè, con alcune Rose, & alcuni rami secchi, per mostrare le passate ceri

monie de'Sacrificij antichi.

Tiene ella nella finifira mano la Verga del Sacerdote d'Aron, & nella destra le Chiaui della Potestà Ecclesiastica, con un'altro Fanciullo, che sostiene il Libro de Vangeli, perche in Christo terminarono tutte le Profetie, & le cerimonie della uecchia Legge, & l'aprire, & serrare il Cielo à gli huomini, conforme à loro meriti. Entrò in potestà del nuouo Sacerdote, instituito in persona di Christo, tenedo in mano la morte, & uita de peccatori, se bene, come disse l'Ariosto,

Non e del Resignor dell'Universo

L'intention, che'l peccator sia morte, Ma che del mar d'iniquitade à riua Ritorni saluo, e si conuerta, e uiua.

Cóforme à quelle parole, che dicono, Dio non uolere la morte del peccatore, ma che si couerta, & uiua. Dunque da questo uero, & uiuo essemplare e nata la nostra santa, & uera Religione, modello di Salute, fabricato da Santi Dottori sopra le Pietre, riquadrate da quattro Van gelisti, Scrittori della Legge, piena di Spirito santo, di Religione, di Euoco, d'Amore, & di Carità.

RELL

ONNA, con habito graue, & lungo, à sedere in una sedia d'oro, sopra un'Hidra di sette capi, hauendo detta Donna una Corona in telta, tutta piena di gioie risplendenti, con molti ornamenti di ueli, & d'oro; nella destra mano hà una Tazza d'oro con un Serpedentro, Innanzi à lei sono molti inginocchiati, in atro di adorarla; & alcuni ne sono morti per terra; perche i falsi ammaestramenti de gli empij allet tano con qualche apparenza di piacere, ò di sinta commodità terrena, ma al sine preparano l'Inferno nell'altra uita, & le calamità nella pre sente, che per secreti giudicij di Dio uengono in tempo non aspettato.

# RESTITUTIONE.

On NA, la quale conta danari con la man destra sopra alla sinistra sua, & à canto ui sarà una cassa, & un sacchetto di danari.

Il contare i danari di una mano nell'altra, ci dimostra, che uno, che
fa restitutione della robba non sua, non si priva di cosa alcuna, anzi
moltiplica in se stesso le facoltà, disponendo così il creditore ad essere
liberale verso di se: overo mostra, che la restitutione deve essere libera, & la deve fare ciascuno da se stesso, senz'altra mezzanità.

La Cassa, & il Sacchetto, ci danno segno, che tanto il poco, quanto

l'assai si deue restituire à proprij padroni.

# RESVERETTIONE.

ONNA, ignuda, che esca fuora d'una sepoltura

#### RESVRRETTIONE.

ONNA, ignuda, che à trauerso habbia un Velo, & con la sinistra tenga una Fenice, la quale per commun consenso de gli Scrittori è uccello, che si troua nell'Arabia, oue se ne stà senza compagnia della sua specie; &, quando è uecchia per lunga età, accende il Fuoco con l'ali al calor del Sole, & si abbrugia; poi dalle sue ceneri ne nasce un'ouo, & da questo ella risorge giouane à uiuere un'altra uolta, per sar l'istesso alla uecchiaia; & è molto bene quest'attione celebrata da Lattantio Firmiano.

ONNA, bella, uestita riccamente con nobile acconciatura di testa, mostrandosi allegra, & piaceuole; nella mano destra terrà uno Scettro, & nella sinistra un Libro, portando nel lembo della ueste scritte queste parole: ORNATVS PERSUASIO. & il color del uiso sarà rubicondo.

Non è huomo si rustico, & si seluaggio, che non senta la dolcezza d'uno artificioso ragionamento in bocca di persona saconda, che si sforza persuadere qualche cosa; però si dipinge bella, nobile, & pia-

ceuole.

: 15 ..

Al Libro, dimostra', che quest'arte s'impara con lo studio, per non hauersi da alcuno in persettione per dono di natura.

Le parole, Ornatus, & Persuasio, insegnano l'ussicio del Retore, che è d'instruire altrui à parlare convenientemente per persuadere.

Lo Scettro, è persegno, che la Retorica è Regina de gli animi, & gli sprona, raffrena, & piega, in quel modo, che più gli piace.

#### RETORICA.

ONNA, con la mano destra aperta, & stesa, & con la sinistra serrata, & raccolta. Alludendosi alla sentenza di Zenone Filofoso, raccontata in al ro luogo.

### RICCHEZZA.

ONNA, uecchia, cieca, & uestita di panno d'oro, Cieca dipinage Aristofane la Ricchezza nella Comedia, intitolata Pluto; per che per lo più se ne uà in casa d'huomini poco meriteuoli, à quali, se hauesse occhi, che le seruissero, non si auuicinerebbe giamai; ouero, perche sa gli huomini ciechi alla cognitione del bene, có un sinto raggio, che appresenta loro de commodi, & de piaceri mondani, senza lasciar loro ueder la uera luce della uirtù, se per particolar gratia nó è su perata la sua inclinatione.

Si dipinge Vecchia, perche inuecchia alcuni co'l pensiero di acqui-

starla, altri co'l timore di non perderla, hauendone il possesso.

Il uestimento dell'Oro, mostra che le ricchezze sono beni esteriori, & che non fanno all'interna quiete, & al riposo dell'huomo. DONNA, in habito Regale, che nella man destra tenga una Corona Imperiale, & nella sinistra uno Scettro, & un Vaso d'Oro

à' piedi .

La Corona in mano, & il Vaso à piedi, mostrano, che la prima, & principal ricchezza è, possedere la uolontà de gli huomini, come fano i Rè; la seconda, è il danaro.

# storza portiader qualcher Rico o o carole

១ គោរន្ធរ ា ស៊ីមីវាខ ៤០រាំង

Vo Mo, rigido, & spauenteuole, che nella destra tiene una Bacchetta di Ferro, & à canto uno Struzzo.

Si deue dipingere quest'huomo, rigido, & spauenteuole, essendo il Rigore sempre dispiaceuole, & solito ad indur timore ne gli animi de sudditi. Onde la Verga di Ferro si pone per l'asprezza del castigo, ò di fatti, ò di parole. Perciò S. Paolo, minacciando à Colossens, dimandò, se uolessero, che egli andasse à loro con la piaceuolezza, ò pure con la uerga di Ferro.

Dipingesi appresso lo Struzzo, per dimostrare, che il Rigore è mi nistro della giustitia punitiua, & che supera per se stessa qual si uoglia

contrasto.

## RIPRENSIONE.

ONNA, horrida, & armata con Corazza, Elmo, & Spada à canto; nella man destra tiene un Vaso di Fuoco, & nella sinistra un Corno, in atto di sonarlo.

La Riprensione è un rimprouerare altrui i disetti, à fine, che se ne astenga. & però si dipinge horrida, & armata, per generarsi dalla Riprensione il Timore: &, si come l'huomo s'arma di Spada, & altri arne si, per ferire il corpo, così la riprensione di parole serisce l'animo.

Tiene il Fuoco in mano, per accedere nell'huomo colpeuole il rof-

fore della uergogna.

Il Corno, è per segno del dispiaceuol suono, generato dalle uoci di Riprensione.

#### R I S O.

C I OVA NE, uago, uestito di uarij colori, in mezzo d'un uerde, & fiorito prato; in capo con una Ghirlanda di Rose, le quali co-

mincino ad aprirsi, perche all'età più giouanile, & più tenera, più sacilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dall'allegrez za. però si dipinge giouane, & bello. I Prati si suol dire, che ridono, quando uerdeggiano; & i Fiori, quando si aprono, però ambedue conuengono à questa Figura.

#### R 1 5 0.

I O V A N E T T O, uestito d'habito uerde, dipinto di Fiori, con un capelletto in Testa, pieno di uarie penne, le quali significano leggierezza, & instabilità, onde suol nascere l'immoderato riso, secon do il detto del Sauio: Risus abundat in ore stultorum.

# R 1 5 0.

N Giouane, allegro, & bello; terrà in mano una Maschera, con la Faccia distorta, & brutta; perche il brutto, & l'indecente, & senza decoro, come disse Aristotele nella Poetica, dà materia di risos & ui sarà un motto, che dica: Amara risu tempera,

#### RUGIADA.

ONNA, tutta uerde, per significare l'herbe, & i prati, doue più si conosce la rugiada, che in altre parti meno esposte alla serenità del Cielo; & in capo hauerà un'acconciatura di cespugli, & tronchi d'Alberi; hauerà in una mano la Luna piena, perche piena è cagione della rugiada. La ragione si caua dal terzo libro delle Meteore d'Aristotele, doue si dice, che il caldo della Luna è all'hora tato, che può solleuar più facilmente i uapori, che quando ella non è piena: ma, no si potendo essi risoluere per mancanza del calore conueniente, cado no in acqua rara, & tepida, à disferenza della pruina, che prima si congela, & poi congelata cade ne' tempi più freddi.

# RUMORE

H Vo Mo, armato, che mandi saette. Così lo dipingeuano gli Egittij, come si uede in Oro Apolline.

#### A L V

#### Paufania.

ONNA, à sedere sopra un'alto seggio, con una Tazza in mano, & à canto con un'Altare, sopra al quale sia una Serpe raccolta, con la testa alta.

Questa Figura è formata secondo la più antica intelligenza, dalla quale s'impara facilmente, che cosa sia Salute, & in che consista.

Primieramente l'Altare presso à gliantichi era ultimo rifugio di quelli, che non haueuano altro modo, per scampare dall'ira dell'inimico; &, se ad esso alcuno si auicinaua, non si trouaua huomo tanto prosuntuoso, ò di si poca religione, che l'offendesse: & però Virgilio, introducendo Priamo nell'ultima necessità, senza alcuna speranza hu mana, finse, che da Creusa fosse essortato à star uicino all'Altare, con ferma credenza di conseruar la uita per mezzo della religione. Adun que, esfer saluo, come di quì si raccoglie, non è altro, che esfer libero da graue pericolo soprastante per opra ò di se, ò d'altri.

Il Seggio, & il Sedere, dimostra, che la Salute partorisce riposo,il quale è fine di essa, ouero di quello, che la riceue. Però Numa Pompilio, primo introdottore delle cirimonie sacre in Roma, uolle, che, dopò che il Sacrificio fosse compito, il Sacerdote sedesse : dando indi . cio della ferma Fede del popolo per ottenimento delle gratie diman-

date nel facrificare.

La Tazzadimostra, che per mezo del beuere si riceue la falute mol te uolte con le medicine, & con medicamenti pigliati per la bocca.

Il Serpe, ancora è segno di salute; perche ogn'anno si rinoua, & rin giouanisce; è tenacissimo della uita, forte, & sano, & buono per moltissime medicine. Si scriue, che pet se stesso troua un'herba da consolidar la uista, & un'altra, che è molto più, da suscitar se stesso ancora morto. & nelle sacre lettere misteriosamente dal S. Dio sù ordinato à Mose, che fabricasse un Serpente di bronzo su'l legno, nel qual guar dando chi si trouaua serito, riceueua solo con lo sguardo la sanità.

Si notano adunque in questa Figura quattro cagioni, onde nasce la salute, le quali sono, prima, Iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene, & si dimostra con l'Altare, Poi, le Medicine, & le cose necessarie alla uita, per nutrimento, & si significano con la Tazza; L'altra, l'euacuatione de gli humori souerchi, mostrati nel Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiouanire. Il quarto, è il ca

he 6 moftre

fo accidentale, nato senz'opra, ò pensame nto alcuno; il che si mostra nel sedere otioso, come auuenne à quel, che si risanò della pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda apostema. Et, perche si distingue la falute de'Sacri Theologi in salute d'anima, & di corpo, diremo, quel la dell'anima possedersi, quando si spoglia l'huomo delle proprie passioni, & cerca in tutte le cose conformarsi con la uolontà di Dio; & quella del corpo, quando si hà commodità da nodrirsi in quiete, & senza fastidio il che si mostra nella Tazza, & nella Seggia.

### S A L V T E. Nella Medaglia di Antonino Pio stà scolpita.

TANCIVLIA, che nella destra mano tiene una Tazza, con la quale porge da beuere ad un Serpe, & nella sinistra una Verga, co'l utolo, Salus publica Aug.

#### SALVTE.

IN un'altra del medesimo si uede una Donna, la quale con la sintstra mano tiene un'Asta, & con la destra una Tazza, dando da bere

ad una Serpe i nuolta ad un Piedestallo.

L'Asta, & il Piedestallo, dimostrano la fermezza, & stabilità in luo go della Seggia detta di sopra: perche non si può dimandar salute, qua do non sia sicura, & stabile, ò che habbia pericolo di sinistro acciden te, ò pur di cadere. dal che l'assicura l'Asta, sopra alla quale si sostenta questa Figura.

## SANITA, O' Gagliardezza.

Donna, di maturo aspetto, ma uago di uista, proportionata, & suelta; sarà di leggiadro habito uestita, corònata d'Amaranto, & tenga con ambe le mani un Ramo di Viiuo co'suoi frutti; & sopra

à detto Ramo ui farà un Fauo di Mele, con alcune Api.

L'Amaranto, è una Spica perpetua, la quale fuor dell'uso de gli altri fiori significa stabilità, gagliardezza, & conservatione, per la particolar qualità sua, di no immarcire giamai, & di star sempre bella. & di verno, quando sono mancatigli altri fiori, solo tenuta nell'acqua si rinuerdisce. Però i popoli di Tessaglia, astretti dal Oracolo Dodoneo a fare ogn'anno l'espiationi al Sepolero d'Achille, come si scriue, portavano dell'Amaranto, acciò che, mancando gli altri sori,

Hh 2 questo

questo, che presto si rinuerdisce, fosse in difesa della loro diligenza coronandoli con esso la Testa nel far le oblationi. Per questo è detto Fiore immortale, & si dedica alla immortalità co'l Ramo d'Vliuo,& il Fauo di mele allude à quella risposta, che fece Diogene Cinico ad alcuni, che gli dimandarono, in che modo si potesse allungare il Filo della uita humana, dicendo, che le parti interiori si doueuano irrigar di Mele, & l'esteriori ungerle con l'Olio: & uoleua intendere costui fotto oscurità, come era folito suo, che, per uiuer sano, & gagliardo, bisogna stare co'l core allegro, & pieno di dolci, & soaui pensieri continouamente, & per lo corpo hauer la commodità necessaria, tenendo lo in esfercitio, acciò che non sia consumato, & guasto per l'otio, ma autato, & consolidato. Dice oltre à ciò Ateneo, che, chi usa i cibi coditi co'l mele, uiue molto più di quelli, che usano cibi composti di cose forti. & in questo proposito adduce l'essempio di alcuni Popoli Cirnei, derti dell'Isola di Corsica, i quali uiueuano lunghissima età, perche si pascenano di cibi dolci, & composti di mele; & Diaphane, il quale scrisse dell' Agricoltura, afferma, che il cibo di mele usato di continouo non solo sa giouamento grandissimo alla uiuacità dell'intelletto, ma conferua i fensi fani, & interi .

# S A N I T A.

DON N.A., di età matura; nella man destra hauerà un Gallo, & nella sinistra un Bastone nodoso, al quale sarà auuiticchiato. in-

torno un Serpe.

Il Gallo, è confecrato ad Esculapio, inuentore della Medicina, per la uigilanza, che deue hauer continouamente il buon Medico. Questo animale da gli antichi era tenuto in tanta ueneratione, che gli faccuano sacrificio come à Dio. Socrate, come si legge presso à Platone, quando si trouaua uicino alla morte, lasciò per testamento un Gallo ad Esculapio, uolendo significare, che, come saggio Filosofo, rendeua gratie alla Diuina bontà, la quale medica sacilmente tutte le nostre malatie; & però è intesa per Esculapio la partecipatione della uita presente.

Il Serpe nel-modo detto, è segno di sanità, per esser sanissimo, & molto più de gli altri animali, che uanno per Terra; & posti insieme il Bastone, & il Serpe, che lo circonda, significano la sanità del corpo mantenuta per uigor dell'animo, & de gli spiriti. & così si dichiara ancora da alcuni il Serpente di Mosè, posto medesimamente so-

pra al legno ..

ONNA, ignuda, & bella, folo con un Velo ricopra le parti uergognofe; starà in piede fopra uno Scettro, mirado un raggio, che dal Cielo le risplenda nel uiso, con le mani libere da ogni impaccio.

Quì si dipinge la Sapienza, che risponde alla Fede, & consiste nella contemplatione di Dio, & nel dispregio delle grandezze terrene: della quale si dice: Qui inuenit me, inueniet uitam, & hauriet salutem à Domino. & però si dipinge ignuda, come quella, che per se stessa non hà bisogno di molto ornamento, nè di ricchezze, potendo dire con ra gione, chi la possiede, d'hauer seco ogni bene, non con l'arroganza di Filosofo, come Biante, ma con l'humiltà di Christiano, come gli Apostoli di Christo: perche, chi possiede Iddio per intelligenza, & per amore, possiede il principio, nel quale ogni cosa creata più persettamente, che in se stessa, si troua.

Calca questa Figura lo Scettro, per segno di dispregio de gli honori del Mondo, i quali, tenuti in credito dall'ambitione, sanno, che l'huomo non può auuicinarsi alla Sapienza, essendo proprio di questa,

illuminare; & di quella, rendere la mente tenebrofa.

Mira con giubilo il Raggio Celeste, con le mani libere d'ogni impaccio, per essere proprio suo, il contemplare la Diuinità: al che sono d'impedimento l'attioni esteriori, & le occupationi terrene.

#### SAPIENZA.

To VANE, in una notte oscura, uestita di color Turchino; nella destra manotiene una Lampada piena d'Olio accesa, & nella sinistra un Libro.

Si dipinge Giouane, perche hà dominio fopra alle Stelle, che non la inuecchiano, ne le tolgono l'intelligenza de' fecreti di Dio, i quali fo-

no uiui, & ueri eternamente ..

La Lampada accesa, è il lume dell'intelletto, il quale per particolar dono di Dio arde nell'anima nostra, senza mai consumarsi, ò siminuirsi. solo auuiene per nostro particolar mancamento, che uenga spesso in
gran parte ossultato, & ricoperto da'uitij, che sono le tenebre, le quali, soprabondando nell'anima, & occupando la uista del lume, san
no estinguere la Sapienza, & introducono in suo luogo l'ignoranza, & i cattiui pensieri. Quindi è, che, non essendo prattichi poi
per le uie del Cieio, le quali sono aspre, & dissicili, insieme con
le cinque Vergini incaute, & imprudenti, restiamo serrati suora della casa nuttiale.

11 Libro, si pone per la Bibia, che uuol dir Libro de'Libri, perche in esso s'impara tutta la Sapienza, che è necessaria per farroi salui.

### SAPIENZA VERA.

Don N A, quasi ignuda, la quale stenda le mani, & il uiso in alto, mirando una Luce, che gli soprastia; hauerà i piedi eleuati da terra, mostrando essere assorta in Dio, & spogliata delle cose terrene.

Non è la Sapienza numerata frà gli habiti uirtuofi acquistati con uso, & esperienza, ma è particolar dono dello Spirito santo, il quale spira doue gli piace, senza eccettione di persona. Et gli antichi, che parlauano di essa, & discorreuano, non hauendo lume di cognitione di Christo, Signor nostro, uera Sapienza del Padre eterno, con tutto ciò ne ragionauano con gran religione, molto cautamente; & uoleua no, che il nome di Sapiente non si potesse dare ad alcuno huomo mortale, se non fosse compito, & inreprensibile. Quinde è, che in tutta la Grecia, madre delle scienze, & delle uirtù, sette huomini solo sepperosciegliere per dar loro questo nome, riputando, che ò fosse cosa maggiore di uirtù, ò almeno uirtù, dalla quale l'altre uirtù derivassero, estendo ella ab eterno generata, come dice Salomone, innanzi alla terra, & innanzial Cielo, godendo nel seno dell'eterno Dio, & quindi, secondo i giusti giudicij di lui, communicandosi patticolarmente. nel petto di pochi mortali. però si dipinge eleuata da terra con la Luce, che le scende nel uiso, dimostrando, che sia il Sapiente staccato co'l core da gli effetti terreni, & illuminato dalla Diuina Gratia; & che, chi la ritroua, senza confondersi frà la finta sapienza de glisciocchi, ritroua la uita, & ne conseguisce la salute.

## SAPIENZA.

Commune opinione, che gli Antichi nell'imagine di Minerua con l'Vliua appresso, uolessero rappresentare la Sapienza, secondo il modo, che era conosciuta da essi; & però finsero, che sosse nata dalla testa di Gioue, come cosa conosciuta per molto più persetta (non sapendo errare in cosa alcuna) di quel, che comporta la potenza dell'huo mo: & singeuano, che hauesse tre teste, per consigliare altrui, intender per se, & operare uirtuosamente. il che più chiaro si comprende per l'Armatura, & per l'Asta, con le quali si resiste ageuolmente alla forza esteriore d'altrui, essendo l'huomo fortificato in se stesso à si gioua à chi è debole, & impotente, come si è detto in altro proposito. Lo Scudo con la Testa di Medusa, dimostra, che il Sapiente deue

tron-

247.

troncare tutti gli habiti cattiui da se stesso, & dimostrarli insegnando

2 gl'ignoranti, acciò che li fuggano, & che si emendino.

... Il Ramo dell'Vliua, dimostra, che dalla Sapienza nasce la pace interiore, & esteriore; & però ancora interpretano molti, che il Ramo finto necessario da Virgilio all'andata di Enea à i campi Elisii, non sia altro, che la Sapienza, la qual conduce, & riduce l'huomo à felice ter mine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figurauano co'l Cribro, ouero Criuello, per dimostrare, che è effetto di Sapienza, saper distinguere, & separare il grano dal gio glio, & la buona dalla cattiua semenza ne'costumi, & nelle attioni del

l'huomo.

#### SAPIENZA HYMANA.

TN Giouane ignudo, con quattro mani, & quattro orecchi, con la man destra stesa, con la Tibia istromento musicale consacrato

ad Apollo, & con la Faretra al fianco.

Questa fù inuentione de'Lacedemoni, i quali uollero dimostrare, che non bastaua, per esser Sapiente, la contemplatione, ma ui era necessario il molto uso, & la prattica de'negotij, significata per le Mani; & l'ascoltare i consigli altrui, il che s'accenna per gli Orecchi; così fortificandoli, & dando opra al fuono delle proprie iodi, ( come di mostra l'istromento musicale, con la Faretra appresso) s'acquista, & ritiene il nome di Sapiente.

#### SCIENZA

ONNA, giouane, con un Libro in mano, & in capo con un Deschetto d'oro da tre piedi; perche senza libri, solo con la uoce del Maestro, difficilmente si può capire, & ritenere gran copia di cole,

che partoriscono la cognitione, & la scienza in noi stessi.

Il Deschetto, ouero Tripode, è indicio della Scienza, & per la nobiltà del metallo, co'l quale adornandosi le cose più care, si honorano & per lo numero de'piedi, essendo il numero Ternario perfetto, come racconta Aristotele nel primo del Cielo, per esser primo numero, à cui conuiene il nome del tutto, come la Scienza è perfetta, & perfettione dell'anima nostra: & però racconta Plutarco nella uita di So lone, che, hauendo alcuni Milesij à risico comperata una tirata di rete di certi Pescatori nella Città di Coo, i quali, hauendo tirato in cambio del Pesce un Desco d'oro, dubitandosi poi frà di loro, di chi

dones-

248

douesse esta pescagione, & nascendo perciò nella Città molto disturbo, fecero finalmente conuentione, che si douesse andare all'Oracolo d'Apollo Pithio, & che da lui si aspetasse risolutione, il quale rispose, douersi dar in dono al più Sauio della Grecia: onde di commune consenso sù portato à Socrate; il quale, essendo consapeuole del significato di esso, subito lo rimandò all'Oracolo, dicendo, che suor di lui medessmo non si doueua ad alcuno, perche solo Dio penetra, sà, & conosce tutte le cose.

### SCIOCCHEZZA.

ONNA, mal uestita, la quale ride di una Girella, che tiene in mano, di quelle, che fanno uoltare i Fanciulli al uento, con una massa di piombo in capo; alludendosi al detto Latino, Plumbeum ingenium: perche, come il Piombo è grieue, & se ne stà di sua natura al basso, così è ancora lo Sciocco, che non alza mai l'ingegno, ò la mente à termine di discorso; ouero, perche, come il Piombo acquista lo splendore, & tosto lo perde, così lo Sciocco facilmente si allontana da'buoni propositi.

Il Riso senza occasione, è effetto di sciocchezza. però disse Salo-

mone, Molto rifo abonda nella bocca delli sciocchi.

La Girella, dimostra, che, come i suoi pensieri, cosi l'opere sono di nissun ualore, & si girano continouamente.

## S.COLTURA.

I o v a n E, bella, con l'acconciatura della Testa semplice, & negligente, sopra la quale sarà un Ramo di Lauro uerde; si sarà unstatua di drappo di uago colore; con la destra mano sopra al capo di una Statua di sasso, nell'altra tenga uarij istromenti, necessarij per l'effercitio di quest'arte; co'piedi posati sopra un ricco Tappeto.

Si dipinge la Scoltura di Faccia piaceuole, ma poco ornata, perche, mentre con la fantasia l'huomo s'occupa in conformare le cose dell'arte con quelle della Natura, facendo l'una all'altra simigliante,

non può impiegarsi molto nella cura del corpo.

Il Ramo del Lauro, che nella seuerità del uerno conserua la uerdezza nelle sue frondi, dimostra, che la Scoltura nell'opere sue si con-

serua bella, & uiua contro alla malignità del tempo.

Il uestito di drappo di uago colore, sarà conforme alla Scoltura istessa, la quale si essercita per diletto, & si mantiene per magnificenza.

La Ma-

La Mano ancora fopra alla Statua, dimostra, che, se bene la Scoltura è principalmente oggetto dell'Occhio, può effer medefimamena te ancora del Tatto; perche la quantità soda, circa la quale, artificiosamente composta co imitatione della Natura, si essercita quest'arte, può esfere egualmete oggetto & dell'Occhio, & del Tatto, Onde sap. piamo che Michelangelo Buonarota, lume, & spiendore di essa essen dogli in uecchiezza per lo continouo studio mancata quasi affatto la ·luce, foleua, co'l Tatto, palpeggiando le statue, ò antiche, ò moderne, che fi follero, dar giudicio, & del prezzon & del ualore . Et in ciò quest'arte auanza la Pittura, la quale è medesimamente imitatione di forme accidentali, & di corpi composti, & è superiore alla Scoltura in quelche appartiene all'occhio per l'uso de'colori, de'lumi, & ombre, che adopin necessariamente, le qualine al tutto sono sensibili,nè può esfer intentione dello Scoltore dimostrarle all'occhio, per non si Povaner a. neffitadi bieninimanidul'ekanounabenhah

Il Tappeto fotto i piedi, dimostra, come fi, è detto, che dalla pragnificen za wien fostenuta la Scolura, & che fenza effa farebbe vile, nel principio del figere, è fimile ad una Carta bianca, oasiliun siroi ot

#### -el La balida sir, cas S C O. Kan O. a. o the chast

opiuloflananish r. gér 1 gill rashi am rea graf alam da

. TIT Wo mo, con un Gufo in capo, & con la ueste mat composta. Le L diference of the sandage semplice gli hubbancid practical L. L. In Lo Scorno, è una subita offesa nell'honores & si depinge co'l Gufo, il quale è uccello di cattiuo augurio, secondo l'opinione sciocca de Gentili & notturno, perche fa impiegar gli animi facilmente à cat-- tiui pensieri. Force of the uprofe de l'alla upper et 4135 5 1 1 4 5 . e. S. Date G. N. O. Darpa, j 1.01 4 1 14

din come for the active days Terr proposes it a professione-TIVO Mo, armato, & uestito di rosso, con alcunc Fiamme di Fuoco: starà con le Braccia ignude s porterà ricoperte le Gambe con due pelli di piedi di Leoni, fatte à usa di calza; tenendo in capo una testa d'Orso, dalla quale esca fiamma, & sumo.

Il suo uiso, sarà rosso, & sdegnoso; & in mano porterà alcune Cate

ne rotte in pezzi.

Il nestimento rosso, & le siamme, mostrano, che lo sdegno è un ui uaceribollimento del langue. The R. consocrati, or of the

Le Gambe, & le Braccia, nel modo detto, danno indicio, che lo Sde e gno può esser sì potente nell'huomo per opra delle passioni meno no bili, che si renda simile à gli animali bruti, & alle siere seluaggie. Et però ancora ui si dipinge la pelle dell'Orso, il quale è incitatissimo allo sdegno. -2. US

Le Catene rotte, dimoltrano, che lo Sdegno fuscita la forza de Il ui gore, per superar tutte le difficoltà.

#### 3 F C O L O.

seaser redel Fatto in Place

H Vom o vecchio, con una Fenice in mano, che fi arde, cella dentro alla nona Sfera.

Si fa Vecchio; perche il Secolo è lo spatio della più lunga età dell'huomo, ouero di cento anni, & lo spatio della uita della Fenice, one ro il moto d'un grado della nona Sferal, Citista della Secolo Si Miliano della nona Sferal, Citista della Secolo Si Miliano della Renice, one

#### 

TOVANETTA, uestita di bianco, la quale tenga in muno una

J Colomba bianca, & un Fagiano . the ridger of a grast !!

Giouanetta si dipinge, per la proportione dell'età, la quale, essedo nel principio del sapere, è simile ad una Carta bianca, oue non sia scrit to, non essenda altro la Simplicità, che un'ignoranza iscusabile del beme, & del male, senza cattiua intentione. Et si prende in questo luoco in buona parte, per coloro, che non hanno applicato l'animo à'uitij, se bene ancora si dimandano Semplici gli huomini di poco partiso.

Vestesi di bianco, per esser questo colore semplicissimo, ouero ten-

24 compositione.

Et la Colomba ancora si pone, per essere da Christo, Signor Nostro, data per indicio della uera, & lodeuole semplicità, con la quale si arriua al Cielo. Et per questo egli medesimo chiamaua i Fanciulli, dicendo: Sinite paruulos uenire ad me. Et, in proposito di semplicità biasimetiole; si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser ueduto da altri, quado esso hà nascosta la testa, & che non può uedere, come raccontano molti, & Ouidio nel vi. delle Metam.

# SON NO.

H Vono, corpolento, & graue, uestito di pelle di Tasso, stando sopra un letto di Papauero, & una Vite carica d'Vua matura gli farà ombra; & hauerà una Grotta uicina, oue si ueda un Rampolio d'Acqua.

N Giouane, con l'Ali alle Spalle, & con un Corno, onde esca su mo nella man destra; sarà languido con due uesti, una bianca di sopra, che copra sino alla cintola, & l'altra di sotto nera, & sunga, nella sinistra mano terrà una uerga.

Perche il Sonno nell'oscurità della notte commodamente si fomen ta; si dipinge con la ueste nera, & con la bianca, perche l'uno, & l'altro

tempo può servire à bisognosi di esso.

i Vapori, i quali, salendo alla testa, lo cagionano, & per mezzo di essa si risoluono.

La Verga si dipinge per lo costume antico, che diede à Mercurio la Verga, con la quale dispensaua à mortali, ò il sonno, ò la morte, come poeti raccontano. Et Virgilio nel V. dell'Eneide, descriuendo il Sonno, che sece cadere Palinuro dalla Naue nel Mare, dice, che porta un Ramo insuso, & bagnato nell'onde Stigle.

L'Ali, & l'età giouanile, dimostrano la uelocità del Sonno, & la piaceuolezza dell'hore, che dormendo si spendono. Però disse se

Beca :

O' Sonno, almo riftoro à le fatiche De' mortali, e de l'animo quiete, . ! E del uiner human la miglior parte. O de la bella Aftrea neloce Figlio, 8 de la Morte languido Fratello, Che insieme mesci il nero, e la bugia. E quel che dee nenir chiaro ci mostri Con certo, e speffo (ahime) con trifto nuncio, Padre di tutto , porto de la nita , Riposo della luce, e de la noite, Fido compagno, tunon più riguardi Al Re, ch'al feruo, ma vieni equalmente A l'uno, e à l'altro, e ne le flanche membra Placido entrando la stanchezza scacci; E à quel, che tanto temono i mortali Ci annezzi, si, ch'imparino il morire .

Et queste cose non hanno bisogno di dichiaratione, per effer ampla descrittione Poetica, tirata da gli effetti, che si uedono, & si pro-

uano del Sonno.

L Doni finse per lo Sono un'hiomo, che dorme trà dui Tassi, co alcuni Chiri appresso, i quali sono animali inclinatissimi à dormire, teg el 8, 1331 oriolite erise 138, securio el escrito el escrit

# sella impleata net i ra agang tay 2 2

I o va n'eş ignudo, & grasso, stando in un'R uscello d'Acqua a mezza gamba; & nelle R iue ui sieno varie Piante; da una delle quali esso con la sinistra tenga un Mazzo di Fiori.

Il Senso si dipinge ignudo, perche sa gli huomini andar nudi de be ai dell'anima; & del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere, non si prouedendo, ne si prouedendo per le suture calamità,

La Grandezza, è indicio d'anima sensitiua, di pensieri bassi, & di poca speculatione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo, & indebolisce le membra, come confermano i Fisiognomici.

'Sta co'piedi nell'acqua corrente, per dimostrare, che i piaceri del senso sono in continouo moto, & corrono, & menano uia l'età senza profitto, & senza merito. & è difficile il sostenessi, come pericoloso

5 3 april 2 2 2 feet for

il caminar per essi.

Si piglia alcune uolte l'Acqua per li peccati, & l'huomo, che ui stà per lo Peccatore; secondò il detto di Dauid: Intrauerunt aqua vsque ad animam meam. Et in questo proposito si mostra, che, seguitando l'huomo la uia del Senso, stà in gran pericolo di non sommergersi per mezo di esso, mortalmente cascando o con al constanti di odo.

I Fiori, & i Frutti, notano più particolarmente quattro effetti del Senfo, cioè il Vedere, il Gusto, l'Odorato, & il. Tatto; i quali si oprano ne' Fiori, & ne' Frutti, scopredosi l'altro dell' Veliconel mormorio, che facilmente si può uenire in cognitione, che faccia l'acqua corréte.

# TO BREN MITON IN THE SALE OF T

The civer and coll Viso di color Turchino, uestita di bianco; I a ueste sarà larga, & lunga,& semplicissima, sopra la conciatura della testa ui sarà una Colomba bianca, la quale significa l'aria, non essendo uccello alcuno di quelli, che si domesticano con l'huomo, & habitano seco, che uoli più sontano, & con maggior sede torni all'albergo suo di questo, nè alcun altro, che uoli più age uolmete, & co più uesocità di esso & solo uolontieri, quando il Cielo è sereno. Però di essa disse Virgilio nel quinto dell'Eneide:

Radit

# SER V. IT. V.

ONNA, scapigliata, scalza, magra, & legata con catene, ma-

nette, & ferri à piedi.

il Scapigliaca si dipinge la Seruitù, perche, essendo il suo pensiero occupato in sciorsi da fastidij importantissimi delle catene, non attende à gli ornamenti. Mostra ancora, che i pensieri seruili sono bassi, uili, & terreni.

E'Scalza, perche non hà cosa alcuna, che solleui le sue speranze, che ripari i suoi intoppi, & che ricopra le sue bruttezze.

E Magra, per la pouertà del uitto, che seguita principalmente gli

huomini di seruitù.

Le Legaccie di Catene, & di Ferri, sono indicio d'amissione di libertà, & d'un'possesso certo di pene, & di dolori.

# and out ... S. F. A. C. C. I A. T. A. G. G. I'N E.

Donna, con occhi bene aperti, & fronte grande, & palpebre fanguinofe; sarà lasciuamente uestita, & alzandosi 1 panni con ambe le mani, scopra le gambé, & le coscie ignude; appresso ui sarà una Scimia.

(La Sfacciataggine, è un effetto uituperabile, opposto alla Vergogna, che per mala operatione apporta biasimo.

Hà gli occhi co'segni sopradetti, perche notano Sfacciatagine, co-

me dice Arist. nel 6. cap. della Fisonomia. 1° %

Et lasciuamente si ueste, per lo desiderio d'impiegare l'opere sue in nuno, & uituperio dell'honor proprio.

ol Parimente scuopre le celate parti del corpo perche lo Sfacciato nó prezza l'honore posto in quel modo, che lo mantengono gli altri huomini.

La Scimia, fignifica Sfacciataggine; perche quelle parti, che fi deuo no tenere celate, essa per naturale instinto scopre, & manifesta senza alcuna auuertenza.

### SFORZO CON INGANNO.

N Giouane, robusto, armato da guerriero; nel destro braccio te ga auuolta una pelle di Leone, & nella sinistra mano una di Volpe, in atto di essere proto à tutti i bisogni per ossender il nimico con la forza, fignificata per lo Leone; & con la fraude, ouero inganno; dimostrato nella Volpe.

I C V R T A', O

Don NA, che s'appoggia ad un' Asta con la destra mano, & com la finistra ad una Colonna. Così si uede in una Medaglia di Macrino.

Et'Sicurtà si dice quella fermezza, che sente l'huomo nello stato suo, come in ogni altra cosa, senza pericolo d'essere rimosto. Però si sa appoggiata alla Colonna, che dimostra fermezza, & all'Asta, che dinota imperio, & maggioranza, dalla quale è pericolo cascare à terra; come è uirtù, saperuisi conservare con honore.

### SI C V R T . A.

ONNA, che in capo tiene una Ghirlanda d'Vliuo; stà à sedere dormendo; con la destra tiene un'Asta, nella sinistra mano posa la Guancia, & la Testa, tenendo il gomito del braccio della medesima mano sopra una Colonna.

## SICVATA

5 Tà nella Medaglia d'Otone una Donna, che nella destra mano tiene la Corona, & nella sinistra un Asta, con lettere, Securitas P. R.

SICURTA.

Ella Medaglia di Opilio Macrino fi dipinge una Donna, la qual con la finistra mano si appoggia ad una Mazza, & con l'altra so pra d'una Colonna, con Lettere, Securitas temporum.

# SILENTIO. Appulcio.

H V o M o, fenza Faccia, con un Cappelletto in Telta, ignudo, con una pelle di Lupo attrauerio; & tutto il corpo fuo farà pieno d'a

occhi, & d'orecchi.

Questo Huomo senza faccia, dimostra, che con tutto il uiso si parla; e prestamente con la lingua, tacitamente con gli occhi, con la fronte, & con le ciglia; & però, per dare ad intendere il Silentio, Appuleio formò questa Imagine,

Il Cap-

Il Cappello sopra alla Testa, significa la libertà, che l'huomo hà di parlare, & di tacere; ma sopra di una Testa senza lingua dimostra, ester meglio il tacere, che il parlare, quando non sia necessario; perche gli occhi, & gli orecchi per la ueste, auuertiscono, che molto si deue uedere, & udire, ma parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo, se uede alcuno, auanti che sia ueduto da lui, gli sa perdere subito la parola, in modo, che con grande ssorzo quello, che è ue duto, à pena può mandar suora un debolissimo suono; &, tacendo, à gran passi questo animale se ne sugge con la preda rapita, però giudicaro gli antichi, che si douesse adoprare per memoria del Silentio.

# SILENTIO. Marciano.

N Gi manetto, che si tenga il dito indice alla Bocca, in atto di far cenno, che si taccia; nella sinistra mano tenga un Persico, con le Foglie. Questo frutto sù dedicato ad Arpocrate, perche il suo arbore hà le foglie simili alla lingua humana, & i frutti simigliano al core; &, manifestandosi per la lingua quello, che è nel core, spesse uolte con grandissimo pregiudicio si manda à memoria in questo modo il prezzo, & lo studio del Silentio. Però si scriue, che Minerua, Dea della Sapienza, scacciata da se la Cornacchia, uccello loquace, & ciarliero, non douendo l'huomo prudente perdere tempo in molte parole uane, ma tacendo considerare le cose, & dirne poi solo quello, che è necessario.

Si fa Giouane, perche ne Giouani principalmente il Silentio è segno di modestia, & effetto uirtuoso, seguitando l'uso de gli antichi, che dipingeuano Arpocrate giouane, con l'ali, & co'l uiso di color ne so, perche il Silentio è amico della notte, come dicono i Poeti.

#### SILENTIO.

Onna, con una Benda legata attrauerío del uifo, che le ri-

D copra la Bocca.

L' fentenza di Macrobio, che la Figura di Angerona, con la Bocaca legata, & suggellata, insegni, che, chi sa patire, & tacere, dissimulando, gli affanni; li uince al fine facilmente, & ne gode poi uita lieta, & piaceuole.

# TE PARiofo. and reset but serious

gen pale quetten provide ne ne ne

E' mi par di douer tralasciare i uersi del Ariosto, che dicono

Il Silentio ua intorno, e fà la fcorta, de la companio del companio del companio de la companio del compan

# SILENTIO. Fish of inchigers

Vomo, uecchio, il quale fi tenga un dito alle labbra, & apprefou i farà un'Occa con un fasso in bocca; perche l'età senile persuade facilmente il Siletio, come quella, che consida più ne'meriti & nella fama acquistata, che nelle parole. Si fail Silentio da alcuni, di

questa età.

L'Occa, è molto dedita al continouo stridere; & ciangottire con molta garrulità, & senza consonanza, ò armonia alcuna, però, tenendo il sasso in bocca, c'insegna, che, non ci trouando noi atti a poter parlare, in modo, che ne potiamo acquistar lode, dobbiamo tacere più tosto, acciòche, se non si accresce, almeno non si sminuisca l'opinione del nostro sapere, estendo che il Silentio agguaglia i più ignoranti a più dotti. Et però diceua un Sauio, che l'huomo si assimigliana alle pentole, le quali non si conoscono, se siano sane, ò rotte, se non si sano sonare. Et Socrate, douendo dar giudicio di un nuouo scolare della sua scola, disse di uolerlo sentir parlare, per poterlo uedere.

Scriue Ammiano dell'Ocche, che, partendofi per lo troppo calore del Sole dall'Oriente uerso Occidete, & essendo loro necessità pasfare per lo Monte Tauro, oue è grande abondanza d'Aquile, timide della forza loro, per non manifestarsi con lostrepito naturale della bocca, prendono con essa un sasso, & lo sostentano, sino, che sieno suo ri del pericolo. Et, perche da alcuni Scrietori questo istesso si attribui sce alla Grue, però questa in cambio di quella si sa alle uolte da Di-

pintori.

#### SILENTIO.

TANCIVILO, come siè detto, co'l dito alla bocca, con l'Ali alle spalle, di color nero; stà sedendo, & mostrando di non potersi reggere in piedi per disetto della debolezza delle gabe; tiene in mano un Corno di douitia, & d'intorno alcuni Vasi pieni di Letichie, & d'altri legumi

legumi con le Persiche, che sono le primitie, che al Silentio per Reli-

gione si offeriuano.

Gli fi farà ancora appresso un Cocodrillo, il quale, non hauendo lingua da fare alcuna sorte di strepito, à ragione si potrà dire hiero-glisico del Silentio.

# SIMULATIONE:

DONNA, con una Maschera sopra al uiso, in modo, che mostri due Faccie; sarà uestita di cangiante; & nella destra mano terrà una Pica.

Simulatione, è il nascondere con doppiezza di parole, & di cenni, l'animo, & il core proprio pperò tiene la Maschera sopra il uolto, ricoprendo il uero, per sar uedere il fasso, il che si dimostra ancora
per lo color cangiante della ueste.

La Pica, significa simulatione, perche hà una parte della penna biaca, & l'altra nera. Tal sù Bruto, che simulò il pazzo con Tarquinio; & Papirio, che simulò la risolutione de'due mariti in Senato, come

racconta Gellio

### · auton all c S O C C O R S O C C

H Vo Mo, armato, che nella destra mano porti una Spada ignuda, & nella sinistra un Ramo di Quercia co'l suo frutto.

Il Soccorso, hà due parti principali: l'una auta, & soccore altrui con uettouaglia, per scacciare il pericolo della Fame, con l'altra resifte alla sorza de gl'inimici, per salute di quello, che si soccorel, però si dipinge armato, per aiutare i deboli, & bisognosi contro alla potenza de gli inimici, & co'l Ramo di Quercia, carco di Ghiande, per aiutare nelle necessità della Fame, hauendo anticamente soccorso à se stessi gli huomini in tempo di necessità per mezo di questo frutto, che è dedicato à Gioue, il quale gioua, & soccorre tutto il Mondo, essendo Gioue l'aria più pura, & purgata, onde noi rispiriamo, & uiquiamo.

# SONNO, ET

N Ceruo alato, di uariate penne, con le Corna uestite, cioè no dure, ma giouanette; & apparirà in uista desto, & ueloce. Sopra gli starà à cauallo un Pigmeo, il quale hauerà un habito fantasti-

co, dipinto I grottesche diuerse, con due Faccie, una di Donna, & l'altra di Huomo; nella destra mano terrà uno Specchio concauo, & nel braccio sinistro uno Scudo, con settere puntate, che da ciascuno si pos

Il Ceruo presso à gli antichi fù posto per significare il Sonno, per molte ragioni : & prima, perche, come il Ceruo di sua natura non hà mai febre, così il Sonno mantiene la sanità, ò almeno sa, che non si Mira il Ceruo tanto fisamente al Cauallo, che no fente la malatia. uede l'huomo, il quale da uicino lo saetta, & amazza: così, profondendofi nel Sonno il nostro corpo non uede gli aguati, & l'insidie de la Morte. Il Ceruo, mentre che non hà le corna solide, mai non, uà di giorno al pascolo: così il Sogno, & il Sonno, la notte si nudriscono, & si mantengono. Il Ceruo non hà sele, ma l'intestine amare: il Sogno non hà particolar dolore di cose reali, ma gli auuenimenti spauenteuoli spesse uolte l'offendono. Perseguitato da Cani il Ceruo, non tiene strada diritta, ma salta, & attrauersa : & nel Sonno, il Sogno, cacciato da uarij accidenti, non uà mai con un principio feguendo ordinatamente; ma uaria con grandissima strauaganza, d'una cosa in un'altra. Et, come la uita del Ceruo è di molti annis così sono lunghissime l'inuentioni de'sogni, & senza numero.

Le Ali di penne di più colori, significano, che il Sogno è sempre ua-

rio. & prestissimo al uenire, & al partire uelocissimo.

E' caualcato da un Pigmeo, perche i Pigmei uiuono sette anni, & nelfettimo muoiono di uecchiezza: & al Sonno sono sett'hore conuc-

nienti per souuenire alla necessità naturale.

Lo Specchio, che abbaglia la uista altrui, mostra, che non si discerne mai doue uada propriamente il Sogno, ò donde uenga: &, come non possono concorrere in una medesima sentenza le persone, leggen do le lettere, che circondano lo Scudo, così uariamente, & consusame te s'interpretano, & s'intendono i sogni. Questo ancora significano le due Faccie, & il uestimento à grottesche.

# SOLLECITUDINE:

DONNA, uestita di rosso, & uerde; nella destra mano tenga uno Stimolo, ouero Spirone, & nella sinistra una Facella.

Il uestimento rosso, & uerde, significa la Speranza, insieme co'l De-

siderio, & l'Amore, onde si genera la Sollecitudine.

Lo Stimolo, significa lo desiderio essicace di conseguire, ò di finire alcuna cosa. Però Teocrito usaua spesso di nominare la Sollecitudine, Amorosa punta, ouero Stimolo d'Amore.

Per la

Per la Facella, ancora si dimostra il desiderio, & la sollecitudine intensa, che, ardendo nel core, non lascia uiuere in pace, sin che non si è uenuto à buon sine. Et la Fiamma simiglia la sollecitudine, perche con caldezza, & prestezza sa l'opera sua, consumado quel che bisogna, per mantenere nell'esser suo il proprio splendore.

## SOLLECIT PDINE.

O'N NA, Giouane, con l'Ali alle spalle, & à'piedí; hauerà le brac cia, & gambe ignude; & hauerà una trauersina rossa, con un'Arco teso nella sinistra mano, cauando con la destra una Saetta della Faretra; & à'piedi ui sarà un Gallo.

L'Ali alle spalle, & à piedi, mostrano uelocità, & sollecitudine, & però si dice, alcuno hauer messe l'ali, quando è sollecito nelle sue attioni. Così disse Virgilio di Caco, ladrone, perseguitato da Hercole:

clorollo o Speluncamq. petit. pedibus timor addidit alas.

Le Braccia, & le Gabe ignude, significano destrezza, & speditione.

11 color rosso, è per la simiglianza del Fuoco, il quale signi sica solle
citudine per la già detta ragione.

L'Arco teso, & lo Strale apparecchiato per saettare, è la continoua intentione della mente, che dirizza i pesseri all'opera, come à suo sine.

Si dipinge il Gallo, come animale follecito, il quale all'hore fue determinate fi desta cantando:perche non lascia la Sollecitudine finire i sonni intieri, conforme al detto di Homero.

## SOLLECITY DINE.

R Ella Donna, leuata fopra due ali, con un Gallo fotto à piedi, & il

Sole, che spunti fuori dell'onde marine.

Si dipinge questa Figura bella, perche la Sollecitudine piglia per i capelli l'occasione, & la ritiene con tutto il bene, & bello, che porta seco.

6 L'Ali, significano uelocità; & il Gallo, diligenza.

20/ Et, per mostrare, che deue essere perseuerante la Sollecitudine, per sessere commendabile, si aggiunge il Sole, il quale nel suo ueloce corso durabile, & permanente.

## SOLLECITVDINE.

DONNA, con un'Orologio in mano. L'Orologio si pone per lo Tépo, il quale è tanto ueloce, che pro Kk a priamente priamete l'andar suo si può dir Volo; & ammonisce noi altri, che nelle nostre attioni siamo presti, & solleciei, per non esser, tardando, oppress si da lui, & presi nell'insidie, che tutta uia ci ordisce.

# SOLITUDINE.

ONNA, uestita di bianco, con un Passaro solitario in cima del capostetrà nella man destra un Pelicano, & nella finistra un Libro stando in luogo uago, & solitario.

Il color bianco del uestimento, significa l'intentione di colui, che habita nella solitudine, che è, di mantenersi candido, & puro da ogni sorte di macchia, che possa imbrattar l'anima, ò da'negotij, che la coloriscono, ò da gli amori mondani, che la rendono sossa.

Il Passaro, & il Pelicano, sono per natura uccelli solitarij, come dice il Salmo 101. Similis sattus sum Pelicano solitudinis; & del Pass

faro: Factus fum ficut Paffer folitarius in tecto.

Il Libro, ci dimostra, che il fine dell'huomo solitario deue essere lo studio di Sapienza, & di dottrina: altrimente la Solitudine è cosa degna d'infimia, & di biasimo, però disse Aristotele nel 1. lib. della Politica, che l'huomo solitario, ò è Angelo, ò è bestia; per Angelo intendendo quel, che, satio delle cose mondane, si riuolta alla contemplatio ne, & gode in se stesso, ne gli Angeli, ne gli huomini, nelle piante, & in tutte le cose rendendo le lodi, che deue al suo Creatore; per bestia, dall'altra banda, quel che uiue in solitudine, per poltroneria: perche la uita solitaria, à chi non hà dottrina, è piena d'insidie, & di paura, come disse Cicerone nel 1. lib. de Fini: & à chi non hà Religione, è biasimeuole, & uituperosa.

# 

ONNA, uestita di color mischio; nella destra mano tiene una Corona d'oro, & una Borsa piena, nella sinistra una Corda.

Il color mischio, significa la uarietà delle Sorti.

La Corona d'oro, & il Laccio, sono segno, che per sorte ad alcuno tocca la felicità, ad altri l'infortunio; & il discorrere, se la Sorte sia, ò che cosa sia, è opra da trattare in altra occasione. basta solo, che nol Sorte dimandiamo i rari auuenimenti delle cose, che sono suor dell'intention dell'agente. Il che sù espresso benissimo conforme à questa Figura in que quattro uersi d'Ausonio, che dicono:

The fauro inuento, qui limina mortis inibat, O ?.
Liquit ouans laqueum, quo periturus erat.
At, qui, quod terra abdiderat, non repperit aurum,
Quem laqueum inuenit, nexuit, & perijt.

SOR-

GIOVANETTA, cieca, ma di fresca età, alla quale soffiando da una banda il uento, mostri di gonsiar la ueste, & porti nel gré-

bo alcune gioic, & ornamenti di nobiltà.

Poca distintione si dà fra la Sorte, & la Fortuna; & però l'una, & l'altra si dipinge cieca, perche non seguitano il merito de gli huomini, anzi quasi naturalmente ambedue attendono à sauorire il merito di minor prezzo. però diciamo, che l'età fresca, & giouanile suol esfer madre di pochi meriti.

I uenti, che gonfiano la ueste, dimostrano, che la Sorte uiene aiutata dalle parole, & dal fauore de gli huomini essicaci, ouero dall'aura popolare; & porta il grembo pieno di gemme, perche la Sorte si essercita in sar abondar gli huomini de'beni non aspettati; & si dice tal

hora Sorte ancora il successo de gli auuertimenti cattiui.

#### SOTTILITA'.

A Sottilità hà somiglianza con la Prudenza; perche, come il pru dente penetra tutte le cose, così anco la Sottilità nel corpo de' beati penetra tutti gli spatij. Però si dipinge Donna, che trapassi una muraglia da una parte all'altra. & si dicono per metasora Sottili i pen sieri alti, & dissicili de' belli ingegni.

# · O T K E V L No. 7 S. 10.5 cuno indi-

Si dipinge, con Faccia, & habito di Femina, ma alterato, & spauentenole. & una così fatta imagine dello Spauento dedicarono i Corinti à Figliuoli di Medea, da loro uccisigià, per lo dono, che haueuano portato alla figliuola di Creonte, la quale ne perì con tutta la casa Regale.

# expresegles es. Nella Medaglia di Claudio, edipinta.

ONNA, uestita di uerde, con un Giglio in mano: perche il Fiore ci dimostra la Speranza, la qual è una aspettatione del bene, si co me all'incotro il Timore è un comouimento dell'animo nell'aspettatione del male, onde noi, uedendo i Fiori, sogliamo sperarne i frutti, li quali

quali poi, co'l corso di qualche giorno, ci dà la Natura, per non ingan nar le nostre speranze, &, se bene i Fiori tutti destano in noi la speran ze, il Giglio nondimeno, come siore molto più soaue de gli altri, la porge maggiore, come dice il Pierio nel 55, lib.

Vestesi questa Figura di uerde, per la similitudiue dell'herbe, che

danno speranza di buona raccolta.

# SPERANZA Delle fatiche.

DONNA, uestita di uerde, che nel grembo tiene del Grano, & con l'altra mano lo semina,

Ouesta Figura mostra, che la Speranza è un desiderio di cosa buona con la cognitione dell'attitudine à potersi conseguire, & acquistare: perche, seminando il Grano con debito modo, si sà per l'esperienze passate, che mostiplica: & uolentieri si gitta uia il poco presente con la speranza del mosto da uenire. Il che può ancora essere impedito da mosti accidenti, però disse Dante:

Speranza è un certo mel, misto d'affentio, C'hor dolce, hor afpro il tempo at gusto porge, n cui nostro desio s'abbassa, & sorge, Fin che la morte al tutto pon silentio.

## SPERANZA.

ONNA, uestita di uerde, con una Ghirlanda di Fiori, tenendo Amore in braccio, al quale dia à suggere le proprie Mammelle.

La Ghirlada di Fiori, per la ragione detta del Giglio nell'altra Figu ta, significa Speranza, speradosi i Frutti, all'apparire, che fanno i Fiori.

Amore, che prende il latte dal petto diquesta Figura, è uno indicio, che dimostra, la Speranza esser uero fomento d'Amore; & che, doue manca la speranza, Amore in un subito sparisce; perche, essen do essa una passione alteratiua del desiderio, per possedere una cosa amata, non è dubbio, che nè senza Amor ella, nè Amor senza lei può durar lungo tempo. &, come non si può desideraregià mai il male, co sì sempre si spera il bene da un'huomo, che uiue con la guida della na tura, & della ragione: &, per esser il bene ageuolmente conosciuto, facilmete muoue ad amare, & à sperare di esser posseduto, & goduto, però disse Santo Agostino nel Sal. 104. che l'Amore senza la speranza non può uenire à fine de'desiderij.

# SPERIANZA. Jillon .A.

ONNA, uestita di giallo, co un Arboscello fiorito in capo; la ueste sarà tutta piena di uarie piate, & nella sinistra terrà un Ancora.

162

Due sono le qualità del bene, che si può desiderare. Vna è l'Honeità, l'altra l'Viile: quella si accenna con la pianta siorita, che sono gli ornamenti d'honore; l'altro, con l'Ancora, che aiuta la uita ne pericoli

maggiori della fortuna.

Si ueste di giallo la Speranza. & di tal colore uestasi l'Aurora: & non senza ragione gli Atheniesi addimandarono Aurora Speranza; perche nel nascer di quella insieme co'l giorno ogni cosa si rinouella, & si incomincia muouamente à sperare alcuna cosa già persa.

# -142 expe que feb is SPERANZA

TOVANETTA, uestita nel modo detto di sopra, con le mani

Igiunte uerfo il Cielo, & gli occhi alzati.

Come il Mondo, & gli huomini, che sono mortali, & incerti della duratione di se stessi, non possono partorire effetto di ben certo, & sicuro: così Idd o che è datore di tutti i beni, & il uero sondamento del le speranze humane, li dona, & li possiede in se stessio perfettamente. Et però si dipinge questa Figura, con gli occhi, & con le mani alzate al Cielo: dicedo ancorà il Proseta, E beato colui, che non hà fisi gli occhi alle uanità, & alle salse pazzie, ma con la mente, & con l'intentionenobilità se stessio, desiderando, & sperando cose incorrottibili, non soggette alla mutatione de tempi, ne sottoposte à gli accidenti della uita mortale.

Si fa ancora Giouanetta, perche deue essere sana, ben sondata, gagliarda, & piaceuole, non si potendo sperar quel, che non si ama, nè

amar quel, che non hà apparenza di bene, ò di bello.

Et questa Speranza non è altro, come dice S. Girolamo nella v. Epi stola, che una espettatione delle cose, delle quali habbiamo fede.

# SPERANZA FALLACE.

I o v A N E T T A, di grande statura, co'Capelli diritti uerso il Cie Ilo, con le Mammelle ignude, & con un'Occhio solo in fronte; ha uerà due grand'ali a gli homeri; nella destra mano tenendo una Nuuo Ila, & con la sinistra una Nottola, & una Zucca.

Si dipinge Giouanetta, perche, si come quella età è instabile, cosi questa speranza uacilla, sperando senza sondamento cose suori del

la ragione, & del douere.

Haun'Occhio solo: perche l'huomo, à cui manca il lume delle cose mondane, non hauendo altra considenza, ò altro lume nato dalla Fede, ò dalla Religione, che è la uera tauola nel naustragio delle

pe-

264 speranze cascate, perde la luce affatto, & si dispera.

Si fa con l'ali molto grandisperche all'ombra di esse corre assai gen te; perche infinita è la turba de gli sciocchi, i quali, poi che sono casca ti d'alto, & hanno fiaccate l'ossa, & la uita, à torto si lamentano della fortuna, che non ui hà colpa.

La Nuuola, ci mostra, che questa Speranza, quasi nuuola dal uento scacciata, in un subito, senza, che l'huomo si auueda, sugge, & sparisce.

Viene ancora assimigliata la Speranza mondana alla Nottola, la quale la più parte del tempo uola nell'oscuro, non hauendo lo splendere della luce, che è Christo Signor nostro, & il fauore della sua gra tia. però si dipinge con essa: & si dice esser seguaci della speranza Bugie, Sogni, Arti fallaci, & mentite Conietture.

Dipingesi con le Mammelle ignude, perche uolontieri ciascuno co

drifce co'l fuo latte.

Lette unefoil Ciclour aliner malests. La Zucca, la quale in pochissimo tempo assai cresce, & s'innalza, ma poi in un subito casca in terra, & si secca, dimostra, che questa Speran za, che è mal fondata, quanto più si uede in alto, tanto più stà in perlcolo di annihilarfi, & di andare in fumo. nob il casa a la agrana a si

#### Trees of devices a F or second deserved S.P.E. R. A. N. Z Annicohalbele () [s

ولاد فيستثير و والرباغ بدق ووتديده بيالدي ONNA, uestita di uerde; con la sinistra mano alzi un Lembo della Veste, & nella destra tenga una Tazza, dentro alla quale sia un Giglio. Così si uede scolpita in una Medaglia d'oro d'Adriano Im peratore, con queste lettere, Spes P. R.

## STABILITA.

ONNA, uestita di nero, con la man destra, & co'l dito indice Palto; starà in piedi sopra d'una base quadrata, & con la sinistra s'appoggia ad un' Asta, la quale sarà posata sopra una statua di Saturno, che stia per terra,

Vestasi di nero, percioche tal colore dimostra stabilità, conciosiache ogni altro, fuor che questo colore, può essere commutato, & con uertito in qualunque altro colore si uoglia; ma questo in altro non può effere trasferito: adunque dimostra stabilità, & costanza. b ?

Lo stare in piedi sopra la base quadrata, ci mostra, essere la stabilità costante, & salda apparenza delle cose, la quale primieramente noi esperimentiamo, à conosciamo ne corpi materiali, dalla stabilità de' quali facciamo poi nascere l'analogia delle cose immateriali, & diciamo Stabilità essere nell'intelletto, nell'operationi, nel discorso, & in

Dio

Dio iftello, il qual diffe di bocca propria; Ego Deus, & non mutor.

La Mano destra, & il Dito alto, si fa, per simiglianza del gesto di co loro, che dimostrano di uoler star fermi nel loro proponimento.

L'Asta di legno, mostra stabilità come la Canna il contrario per la debolezza sua, come si è detto al suo luogo; perche, come si suol dire

uolgarmente, Chi male s'appoggia, presto cade.

La Statua di Saturno, sopra alla quale sta posata l'Asta, è indicio, che uera stabilità non può essere, que è il Temposessendo tutte le cose, nelle quali esso opra, soggette inuiolabilmente alla mutatione: onde il Petrarca, nosendo dire un miracolo, & essetto di beatitudine, nel Trionso della Diuinità scrisse:

Vidi restar colui, che mai non stette

Per tanto uariar Natura è bella.

Se bene ricorda l'Apostolo, che, Chi stà in piedi con le uirtù, sopra le quali non può ne tempo, ne moto deue auertire molto bene di non cascare ne uivijaccioche poi non si dica: Stultus, ut Luna mutatur.

## t nert i istenne 🛴 🛱 læg eg ga kapagerito difordinato delt nert i nom e et le come en la particola ne gli onimigis-

Donn A, cheffia à federe sopra d'un Piede stallo, tenendo sotto à piedi una Base di Colonna, & in grembo molte Medaglie.

#### hilled ... "I the starting read by specific in lesco'l quale loerne ... ... i.e. ... you giamar gli occhi all'imperiette me, che

Donna, estenuata, macilenta, & mesta; terrà in mano un Ramo di Salice, & appresso hauerà un Mulo, il quale è animale ste rile, perche, nascendo dall'Asimo, & dal Cauallo, animali disettosisioni nel generare, come racconta Aristotele nel 2. lib. della Generatione de gli animali, & tisultando in lui questo disetto dall'una, & dal-Paltra parte no può hauer medicina, che basti per aiutarlo à tal opra: di solo per prodigio si legge, che habbiano alcune uolte generato, & partorito como como constituito de la constituita del constituita de la constit

Il Salce, da Virgilio nominato frà le Plante infeconde: & Seruio, fuo interprete, ui aggiunge, che le donne, mangiando di questo semo, diuentano sterili . Et, perche nell'antico Testamento la Sterilità era riputata siagello di Dio, & le donne sterili si credeuano nimiche di lui, si dipinge macilentà, de mesta la qual mestitia si scopre parti-

266

colarmente in Sarra, moglie di Abram, in Anna, moglie di Elcana, & in Elisabetta, moglie di Zaccheria.

#### 

ONNA, ignuda, con attitudine strauolta, & che mostri ridea do le parti meno honeste del corpo, con una Pecera uicino, perche il Pazzo palesa i suoi disetti ad ogn'uno, & il Sauio li cela.

Si dipinge ignuda, & senza uergogna.

La Pecora da gli antichi, secondo che assegna il Pierio Valeriano, su posta molte uolte per la Stoltezza, & melensaggine però disse Dante; Huomini siate, & non Pecore matte.

Hauerà in una mano la Luna, perche ad essa stanno molto loggetti

## S V P & R B I M, no columnich.

DONNA, bella, & altera, uestina nobilmente di rosso, coronata d'oro, & di gemme lin gran copia, nella destra mano, tiene un Pauone, & nella sinistra uno specchio, nel quale miri, & contempli se stessa.

La Superbia, come dice & Bernardo, è un'appetito difordinato della propria eccellenza: & però fuol cadere per lo più ne gli animi gagliardi, & d'ingegno inftabile. Quindi è, che fi dipinge bella, & alte-

ra, & riccamente uestita. it. in R. sanol Die alet gau ibnig s

Lo Specchiarsi, dimostra, che il Superbo si rappresenta buono, & bello à se stesso, uagheggiandosi in quel benesche è in se, co'l quale somenta l'ardire, senza uolger giamai gli occhi all'impersettione, che lo possono molestare.

Però si'assimiglia al Pauonel, il quale, compiacendosi della sua piu

ma esteriore, non degna la compagnia de glialtri uccelli. dang, lin

La Corona nel modo detto, dimostra, che il Superbo è desideroso di regnare, & dominare à gli altri; & che la Superbia è regina, ouero radice, come diste Salomone, di tutti i uitij; & che strè de corone; & nelle grandezze si acquista, & si conserva principalmeste la Superbia. di che porge manisesto essempio Lucifero, che nel colmo delle suo se licità cadde nelle miserie della Superbia. Però disse Dante nel 29. del Paradiso:

Principio del cader su ilmaladetto q a 1. W a. f. resecuto Superbir di colui, ebe tujuedesti del Cibe il past antuque Da tutti i pesi del Mondo costretto di com aggia bit di l'illi

Et pe

Et però fi dice per Prouerbio ! A cader ud chi troppo in alto fale .

Il uestimento rosso, ci fà conoscere, che la Superbia si troua particolarmente ne gli huomini colerichi, & sanguigni, li quali sempre si moltrano alteri, sforzandoli mantenere quelta opinione di se ste si co gli ornamenti esteriori del corpo.

#### SOSPETTIONE.

ON NA, uecchia, magra, armata, & per cimiero portera un Gal lo ; sarà uestita sotto dell'armatura d'una Trauersina di color Turchino, & Giallo; nel finistro braccio porterà uno Scudo, nel qua-Te sia dipinta una Tigre; porgerà il detto Braccio in fuori, in atto di guardia: & con la destra terrà una Spada ignuda in atto di ferire.

Vecchia si dipinge', per la lunga esperienza, della quale ella è solita di nascerei & però si ueggono i Giouani ester pocchissimi, & i Vecchi

moltissimi sospettosi.

L'Elmo, & lo Scudo, con la Spada in atto di ferire, fignifica timo-

re, con che il Sospettoso è solito di prouedere à se stesso.

Il Gallo nel cimiero, dimostra la uigilanza de sospettosi : essendo il Gallo, come dice Appiano, animale egualmente uigilante, & fospettofo. monnen.

La Tigre posta nello Scudo, secondo Aristotele nell'historia de gli Animali, fignifica sospettione; forse, perche il sospettoso prende in fini stra parte le cofe, che si fanno, come la Tigre, che, sentendo l'armonia del suono, che è per se stesso piaceuole, préde fastidio, & rammarico.

## chester caggoons T N N 'Z N. ณ ของกุ และ เมรงส ที่ olat 1. "ๆ เป็น บริการ์ก 1 - Tit.

ONNA, uestita d'oros nella destra mano tiene un mazzo di Spi Den NA, detita de la simistra alcuni Grappi d'Vua, gittando Latte dalle Mammelle.

## and a rest in the A a Rest of A to the กรีบละที่ออกกายเกาะ (ค.ศ. ปกรีมเกาะ รู พ. เมลิสต. ค่า

O NNA, uestita di Berettinos hauesà la Faccia,& la Frote grande; starà à cauallo sopra, una gran Testudine, la quale regga ancora con la briglia; arà coronata di Giugiolo, albero tardissimo à dar il Frutto.

T. ind hat a rough of the Tal Mail T.

D'O N N A, col Braccio finificio gnudo i fopra del quale tiene un Falcone, che con gli artigli lo firinge; & per terra ui farà una Teftudine.

## TEMPERANZON

D Owner, uestită di Posporamella destraimano tenga un Ramo di Palma,& nella sinistra un Frenok, omol mistro de di est

La Temperanza, è una mediocrità, determinata con uera ragione, circa i piaceri, & dispiaceri del corpo, per conto del Gusto, & del Tatto, usandos come si couiene per amor dell'honesto, & dell'utile: come la Mediocrità si mostra co'i uestimento di Porpora, composto di due diuersissimi colori, li quali così posti insieme, fanno apparire una disletteuole, & uaga compositione, come due estremi, guardati da un sar gace, & accorto intelletto, & ne nasce un'idea, & un concerto di molta perfettione, la quale poi manisestata nell'opere, dimandiamo co questio nome di Temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, & dissipiaceri del corpo.

Le si dà la Palma in mano, simbolo del premio, che hanno in Cielo quelli, che, dominando alle passioni, hanno soggiogati se stessi. La Palma non si piega, ancorche le stiano sopra grandissimi pesi; anzi si solleua, come dicono li Scrittori. Così anco l'animo temperato quatto più sono apparenti le passioni, che lo molestano, tanto più è auue-

duto, & accorto in superarle, & in procurarne uittoria.

Il Freno, dichiara, che deue esser la Téperanaa principalmente adoprata nel Gusto, & nel Tatto, l'uno de' quali solo si partecipa per la bocca, & l'altro è steso per tutto il corpo and antion per seso.

Gli antichi co'l Freno dipingeuano Nemesis, figliuola della Giusti tia, la quale con seuerità castigaua gli affetti intemperati de glishuomi ni. Et alcuni dipingono la Temperanza con due Vasi, che uno si uersa nell'altro, per la similitudine del temperamento, che si sa di due liquo

ri, insieme con quello, che si fà di due estremi diuersi.

Si potrebbe ancora fare infunationation. Arco di tirar Freccie, per mostrare la mezanità, satta, & generata dalla temperatura nelle attio ni perche, tirato con retra misura, manda suora le Saette Con ueloci tà i &, non tirando la corda, o tirandola troppo, o non uale, o si spezza.

2 1,1

JAT

ONNA, che nella destra mano tiene una Palma, & nella sinistra un Freno; & à canto ui sia un Leone abbraceiato con un Toro. Il Freno, si piglia per la moderatione de gli appetiti, & la Palma per la utttoria, che hà il Temperate, uincédo se medesimo, come si è detto. Il Leone abbracciato co'l Toro, è simbolo dell'huomo, dato alla Temperanza, secondo l'opinione de gli Egittij, come raccota il Pierio nel I.lib.

# TEMPERANZA.

DONNA, la quale con la destra Mano tiene un Freno, con la sinifira un Tempo d'Orologio, & à canto ui tiene un Elesante,
Dipingesi co'l Freno in una Mano, & co'l Tempo nell'altra,
per dimostrare l'officio della Temperanza; che è di rassrenare, &
moderare gli appetiti dell'animo secondo i tempi; significandossi
anco per lo Tempo, la misura del moto, & della quiete; perche con
la Temperanza si misurano i mouimenti dell'animo, & si danno i ter
mini dall'una, & dall'altra banda, da'quali uscendo la Temperanza,

s si gusta, come i Fiumi, che uanno suori dalle sponde loro.

L'Elefante dal Pierio nel 2. lib. è posto per la Temperanza i perche, essendo assuefatto ad una certa quantità di cibo, non muol mai passare il solito, prendendo solo tanto, quanto è sua usanza per cibarsi. Et à questo proposito Plutarco racconta, che, in Siria, hauendo un Seruitore ordine dal suo Signore di dare una misura dibiada il giorno ad uno Elefante, che haueua, il Seruitore per molti giorni sect stare detto animale solo con mezza misura; &, essendo ui una uol ta presente il Padrone, gli diede il Seruitore tutta la misura insieme, di che lo Elefante auuedutosi, diuise in due parti l'orzo con la proboscide, &, la ciatane una, mangiò l'altra, seccido il suo ordinario, da che il Padrone uene in cognitione facilmente, di quello, che cra; prendendo sidegno dell'ingordigia del Seruitore poco sedele, & marauiglia della Temperanza dell'Elefante molto continente.

# -O. CESTIURES I TEMIPIETR AIN Z A.

B Ella Giouane, uestita di Tela d'argento, con Clamideta d'oro; sopra la Testa per acconciatura portera una Testudine; nella destra mano un Freno d'argento, & nella sinistra un'Ouato, oue MIT ui sia dipinto un paro di Ceste; con motto e che dica, Pirentis informmentum.

# TEMPERMNZA. MODATE

DONNA, dibello aspetto, co' Capelli lunghi se biondis nella destra mano terrà una Tenaglia, con un ferro insocato, & nella sinistra un Vaso d'acqua, nel quale tempra quel Ferro ardentes & sarà uestita di Velluto rosso, con lacci d'oro.

## TIMPOST

Vomo, uecchio, uestito di Cangiante color uario, & diuerso, la Ta rà detto uestimeto riccamente à Stelle, perche di tempo in tépo esse sono dominatrici alle cose corrottibili; sarà coronato di R ole, di Spighe, di Frutti, & di Trochi fecchi, come Re, & Signore dell'Anno, & delle stagionisstarà à sedere sopra il Circolo del Zodiaco, perche la fua uirtù è la sù nel Cielo altamente collocata, &, misurado à noi i mo ti del Sole, & de gli altri Pianeti, ci distingue, & estingue i Mesi, gli Anni, & l'Età; Terrà uno Specchio forbito in mano, il quale ci fa co noscere, che del tempo folo il presente si uede, & hà l'essere, il quale per ancora è tanto breue, & incerto, che non auanza la falsa imagine dello Specchio. A canto hauera un Fanciullo magro; & macilento da una banda, & dall'altra un'altro bello, & grasso, ambidue con lo Specchio; & fono, il tempo paflato, che fi uà confumando nelle memo rie de gli huomini, & il futuro, che accresce le speranze tuttauia. A' piedi farà un Libro grande, nel quale dui altri Fanciulli feriuano; tenendo l'uno, fignificato per lo Giorno, il Sole in testa; & l'altro, per "la Notte, la Luna.

#### TEMPO:

VECCHIO, uestito di uarij colori; nella destra mano terrà un Serpe riuolto in circolo; mostrerà di andare con tardità, & lentezza; hauerà il capo coperto d'un Velo di color uerde sopra alla chio ma canuta; perche il freddo, & le neui, significati nella canutezza, sono cagione, che la terra si uesta d'herbe, & di siori.

Il Serpe nel modo sopradetto, significa l'Anno, secondo l'opinione de gli Antichi: il quale si misura, & si distingue co'l tempo, & è imme

diatamente congiunto con se stelso.

Tomo, uecchio, alato, il quale tiene un Cerchio in mano, & stà in mezzo d'una Ruina, balla Bocca aperta, mostrado i Denti, li quali sieno del colore del Ferro.

Si fa Alato, secondo il detto: Volat irreparabile tempus. Il che & tanto chiaro per esperienza, che, per non disacerbar le piaghe della

nostra miseria, non occorre farui lungo discorso.

Il Cerchio, è segno, che il Tempo sempre gira, ne hà naturalmente principio, ò fine, secondo i Filosofi; ma è principio, & fine da se

solo alle cose Terrene, & agli Elementi, che sono Sferici.

La Ruina, & la Bocca aperta, & i Dentildi Ferro, mostrano, che il Tempo strugge, guasta, consuma, & manda per terra tutte le cose, senza spesa, & senza fatica.

# TEMPO:

Vo mo, uecchio, alato, co'l piede destro sopra d'una Rota, & con le Bilancie, ouero co'l Passo Geometrico in mano.

oll piè destro sopra alla Rota, la quale con la sua circonferenza non tocca se non in un punto, che non stà mai fermo, ci sa comprendere, che il Tempo non hà se non il preterito, & il suturo, essendo il presentetanto poco, che è quasi insensibile.

· Le Bilancie, ouero il Passo Geometrico, dimostrano, che il Tempo

èquello, che agguaglia, & aggiusta tutte le cose.

## inglois, T. S. N. T. A. T. I. O. N. & D'Amore.

Na bella Verginella, di poueri habiti uestita, la quale mostri di stare ambigua, se debba raccogliere alcune Collane d'oro, & gio ie, & danari, che stanno per terra; & si dipingerà in una notte, & dice tro à tei si uodrà il uiso d'una uecchia, brutta, & macilenta.

Alla gagliardezza delle tentationi molto fà l'importanza delle confes che si promettono; ma molto più stimola la necessità, che l'huomo sense in se stesso delle cose offerte, però si dipinge questa, Giouanetta, pouera, & mal uestita, có l'occasione d'arricchire, in luogo, che co'l stentio, & con la secretezza par che inclini, & pieghi l'animo à farlo con le persuasioni, che non cessano stimolare, ò gli orecchi, ò il core uenendo ò dalla concupiscenza, che per se stessa non cessa, ò dalle parole di persona habituata nel uitio, che continouamente sprona; &

tanto più, se l'animo è seminile, che per se stesso concorre co' somenti della Natura, à queste inclinationi principalmente accompagnato dalla debosezza, che volontieri si lascia partecipare, & dalla uirginità; che, per la poca esperienza, incauta, facilmente si lusingas crita.

# Sife Alaro, fecondo il detto : Thim or lib tracto. Il cir il tento charò jos c Uri. Ora Icha (N. Tu) Kulsa artia, had ala

li quali liero del role, e cel l'erre.

Echte mit ath .... conte

ONNA, la quale con la destra mano tiene un Vaso di Fuoco, & con la sinistra tenendo un Bastone lo suzzica, & maneggia; per su che Tentare non è astro, che somentare quello, che peme stesso ha post ca forza, se bene e potente ad hauerne assassa da ccelesar liopera, ò di corpo, ò dimente potente assassa de cum la constanta que la compo, ò dimente potente de compo de compo di corpo, ò dimente potente de compo de compo di corpo, ò dimente post su compo de compo

# T & O L O G I A.

On MA, con due Faccie dissimili, guardando con l'ana più gio uane il Cielo, con l'altra più uecchia la Terra altarda federe so-pra un Globo, ouero una Palla Turchina, piena di Stelle, tenedo la deastra mano al petto, & la sinistra stesa uerso la Terra, & sos stenedo con essa il lembo della Veste, uicino alla quale si uede una Ruota, che è il proprio leroglisso nelle Sacre Lettere della scienza Teologica; perche, come la Ruota non tocca la Terra, se non con l'insima parte della sua circonferenza, mouendos, così il uero Teologo si deue seruir del senso nella sua scienza, solo tanto, che l'aiuti à caminate in anzi, & non per assondarsi dentro, essendo uero il detto di Christo, Nostro Redentore, che dice, che la Lettera occide l'anima, & lo Spirito dà, & accresce uigore.

Le due Faccie, con le quali guarda il Cielo, & la Terra, dimostra, no, che, come disse S. Agostino à Volusiano, tutta la Teologia è son data nel riguardar continouamente, & amare con perseueranza Iddio & il prossimo; & , per non si poter alzare l'una , che l'altra non s'abbasis, dimostra , che il Teologo non bisogna , che mai tanto s'innalzi con l'ingegno, che non si ricordi di effere huomo, & che facilmente può incorrere in molti errori; & però deue andar cauto; & procedere con auuertenza nel riuolgersi per la Bocca il Testamento di Dio.

Dio.

Si simiglia all'età giouane quello; che guarda il Cielo; perche le cose alte, & rimote sono curiose, & piaceuoli; come le cose terrene; & basse, per hauer seco fastidij, & molestie; sono dispiaceuoli; &

Stà à sedere sopra il Cielo Stellato, perche la Teologia non si ripos sa in cosa alcuna inferiore, ma uà direttamente à serire alla cognitione di Dio, d'onde sià poi regola, & norma da sapere, & intendere tuttele cose, che, la sù con sacilità ordinate, rendono marauiglia a gli occhi nostri in Terra.

La Mano al petto, mostra grauità, per esser questa, scienza di tut-

te le scienze-

Il Lembo della ueste, sostenuto dalla Mano, che stà distesa uesso terra, dimostra, che una parte di Teologia si stende alle cose basse, ma necessarie, che sono il sormar debitamente le attioni nostre, regolarsi nelle uirtù, suggire i uitij, honorar Dio esteriormente, & altre cose simili. le quali sono come una ueste, sotto alla quale non penetrano se non gl'ingegni speculatiui, che in Dio uedono rilucere tutta la bellezza, & tutto lo splendore di questo Mondo.

## TERRORE.

No Mo, con la testa di Leone, uestito di cangiante, tenendo in mano un Flagello, perche par proprietà del Leone, atterrire chi lo risguarda, però gli Antichi usarono al Terrore far la faccia di questo Animale.

Il Flagello, d'indicio, che il Terrore sforzagli animi, & gli guida Imodo suo: & i Colori ancora significano le uarie passioni, alle quali impiega l'animo un'huomo, che dal Terrore si lascia spauentare.

Sono ancora queste le tre cagioni, che atterriscono gli huomini, cioè gli aspetti formidabili, i successi nociui, & le subitance mutationi delle cose; l'uno, è nel Viso; l'altro, nella Sferza; il terzo, nella Veste di cangiante. Pausania singe, che Marte per commissione di Gioue uada à suscitar guerra srà gli Argiui, & i Thebani; & dice, che pigliò lo Spauento, & il Terrore, & li sece andar auanti, & lo disegna in parte, & in parte descriue gli esfetti, che da lui uengono: & si è uoltato in lingua nostra così:

Drila plebe crudel, c'hà intorno elegge
Il Terror, e à i destrier lo manda innanzi,
Al cui poter non è, che il suo paregge;
In far temer altrui, non che l'auanzi.
Per costui, perche l'huom'il uer dispregge,
Se nel timido petto auien, che stanzi
Il mostro borrendo c'hà voci infinite,
E mani sempre al mal preste, & ardite.

Ma molte, etuite in variati aspetti,

Ma molte, etuite in variati aspetti,

Che si cangiano ogn'hor, pur ch'à lui piaccia

D'accordar quei co pauentosi detti

Quali ne cori buman si forte caccia,

Cb'à dar lor ogni fede sono astretti,

I con tanto spauento spesso assata

Crederanno, che più non fia un Sole,

E parràlor quel che non è uedere,

Se i miseri mortali a le parole

Del tremendo Terror, di rado uere,

Porgon l'orecchie, e che le Stelle inuole

Un nembo, ond'habbian poi tutte à cadere;

Che la terra pauenti, e tutta trieme,

E si scuotan con lei le selue insieme.

Il Terrore, dipinto con la faccia di Leone, racconta Paulania, che li uedea scolpito presso a gli Elei nello Scudo d'Agamennone; ma che in molte altre occasioni si dipingeua donna infuriata, & terribile, sorte per memoria di Medusa; la testa della quale era da Domitiano portata innanzi al petto nell'armatura, per dar terrore, & spauento à chi lo miraua.

TIMORE, OUTIMIDITA's show

HVo Mo, uecchio, uestito di giallolino, co'l corpo curuo, la facticia alquato pallida, gli occhi piccioli, & bianchi, le mani lunghe, & sotto un braccio sinistro terrà, un Lepore. Se bene frà il Timore, & la Timidità ui è qualche poco di differenza, non è però tanta, che non si possano abbracciare sotto un istessa imagine: onde diciamo, che il Timore è una passione dell'animo, nata ne gli huomini dal dubbio, che hanno, che le opinioni satte non uengano giustificate à bastanza.

E'Vecchio, perche si genera, doue non è abondanza di sangue, ne uiuacità di spiriti. il che si uede auuenire ne'Vecchi, che perdono il ui-gore insieme con l'età; & però facilmente temono tutti gl'infortunij.

Il Giallolino, del qual colore è la Veste, è inpersetto, come il Timo re mostra impersettione nell'huomo, non nascendo se non dalla cogni tione della propria indegnità.

I Segni sopradetti del corpo, sono ne timorosi notati da tutti i Fisoenomici, gnomici, & da Aristot in particolare al cap. 8. 9. 10:

Il Lepre fotto al braccio finistro , come dice il medesimo Autore nel libro dell'historia degli Animali, è timidissimo di sua natura; & se ne uedono manifesti effetti.

I piedi alati, significano la fuga, che nasce per lo timore, spessisi-

mo, come si è detto in altri propositi .

## otton un not expir T at Im M = O - R - 6 . " 1275 . 1 1.15 Mer f. condis.

TECCHTO, pallido, uestito di pelle di Ceruo, in modo, che la V testa del Ceruo faccia l'acconciatura del capo; & ne gli occhi del Ceruo ui faranno molte penne di color rosso.

Si dipinge Pallido, il Pimore, perche rende pallidi quelli, che

Phanno.

no Vestesi di pelle di Ceruo, perche il Ceruo è animale timidissimo. &, fuggendo da qualche finistro, si trous correndo delle penne rosse, ferma il corso, & si aggira in modo, che spesse uolte ne resta preso. Il che Virgilio nel xij. dell'Eneide accennò con queste parole :

Inclusum ueluti si quando flumine nacius Ceruum, aut punicea septum formidine penna.

# SATOR AN WOLLD'E.

Donna, armata, alquanto pallida, superba, & érudele in ui-sta, &, stando in piedi, sotto all'armatura hauerà una Trauersina di Porpora, in capo una Corona di ferro, nella destra mano una Spada ignuda, & con la finistra terrà un Giogo: 691 1 1 11

Armata, & in piedi, si dipinge, per dimostrare la Vigifanza, che è ne cessaria al Tiranno per conservare la grandezza dello stato suo violen to, che però stà sempre con l'animo, & con le forze apparecchiate alla

difesa di se stesso, & all'offesa d'altri.

o' E' pallida, per lo timore continouo, & per l'ansietà; che perpetua.

mente la molestano, & affliggono.

Dimostra crudeltà, & superbia nell'aspetto; perche l'una di queste due pesti gli sa la strada alle ingiuste grandezze, & l'altra ce losa este perseuerante en la cilio mina l'in ott unu a commissa.

Si ueste di Porpora, & si corona di Ferro, per dimostratione di Si-gnoria, ma barbara, & crudele o 6109 3 de 1819 1909 00 18 18 18

In uece dello Scettro, segno di dominio, & di gouerno legitimo, tiene una Spada ignuda, come quella, che si procura l'obedienza de sudditicon terro re, pascendoli, non per tosar loro la lana, come sa Buil

Mm

296

il buon Pastore di pecore; ma per soggiogarli all'aratro, & per scortie carli come sa il bisolco mercenario dei boui, hauendo per sine solo le propria utilità: & però tiene il giogo in mano.

## al cosone of OLERUNZ'AL

S I dipinge Donna, uestita di berettino, d'aspetto senile, in atto di Pportar sopra alle spalle un Sasso con molta stica, con un motto

che dica : Durans, rebus me seruo secundis.

Tolerare, è, quasi, portare qualche peso, dissimulando la graueza di esso per qualche buon fine. & sono pesi dell'anima, alla quale appartiene il sopportare, & tolerare per cagione di uirtù i sastidij, & le assistito i, le quali si dimostrano co'l Sasso, che per la gravità sua opprime quello, che gli stà sotto.

E' Vecchia d'aspetto, perche la Toleranza nasce da maturità di con figlio, la quale è dall'età senile in maggior parte de gli huomini man-

tenuta, & adoprata. "- gurb gobon neurion. I & elivio sen

Et il motto, dà ad intendere il fine della Toleranza, che è di quiete, & di riposo; perche la speranza sola di bene apparente, sa tolerate, & sopportare volentieri turti, sassidi di percana

# TORMINTO D' MMORE.

IV o M o, mesto, & maninconico, uestito di color bruno, & sosolo se cinto di spine i nell'acconciatura del capo porterà un Core
passato da una freccia con dui Serpi, che lo circondano; mostrerà
detta Figura il petto aperto, & lacerato da uno Auoltore; stando in
atto di mostrare con le mani le sue passioni, & il suo tormento.

# TRUDITUE TO THE MIT OF LILE . TO best

TIVO MO, uestito di giallolino, con due Teste; una di uaga Gio I uane, & l'altra di Vecchio orgoglioso; nella destra mano terra un Vaso di suoco, & nella sinistra un'altro Vaso d'acqua, sporgendo il braccio inpanzio de sentence el pigni e la abersi.

11 Tradimento, è un uitio dell'animo di coloro, che machinano male contro alcuno, fotto pretesto di benevolenza, & d'assettione, ò con satti, ò con parole. Et però detta Figura si ueste di giallolino,

she dimostra Tradimento 160 18 10 18

Dipingesi con due Teste, per la dimostratione delle due passiona distinte; una che inclina alla beneuolenza finta; l'altra, alla maleuo, lenza

lenza uera, che tiene celata nel core, per dimoftrarla con l'occasione

della rouina altrui.

I due Vafi, l'uno di fuoco, & l'altro d'acqua, infegnano, che il Tradimento si ferue di due contrarij; perche, quanto il Tradimento deue esfere maggiores tanto mostra maggiore l'affettione, & la beneuoleza

L'Acqua, & il Fuoco, si prende per lo bene, & per lo male, secondo il detto dell'Apocal. Aquam, & ignem appositibi : ad quod cunque nolueris, porrige manum tuam .

## contact TRADIMENTO

beginste Heroten Rome - He madinegai.

7 N' Huomo, armato di brutto aspetto, il quale stia in atto di ba? viare un'altro huomo bello, & fenz'armi; terrà la mano dritta al Puenale dietro al fianco.

Si fà d'aspetto dispiaceuole, perche questo uitio è macchia enorme,

& deformità infame nella uita dell'huomo.

. Il Bacio, è indicio d'amicitia, & di beneuolenza; dar la mano al Pu

gnale per uccidere, è effetto d'odio, & di rancore.

L'Huomo disarmato, dimostra l'innocenza, la quale sa scoprir mag giore la macchia del Tradimento, & che i Traditori fono uigliacchi nell'effercitio dell'armi, non si curando perder l'honore per esser sicu rinel risico della uita.

## Sob imm of o of T R AD I M & N. T.O.

NA Furia infernale, acconciamente uestira, tenga una Maschera fopra al uifo, &, alzandola alquanto con una mano, faccia scoprire in parte la faccia macilenta, & brutta; la detta Maschera hauerà i Capelli biondi, & ricci . In capo porterà un nelo sottilissimo,

dal quale traspariscano i Capelli serpentini. Mr. Joini

, order to the order

Fingono i Poeti, che le Furie sieno alcune donne nell'Inferno, destinate à tormentare altrui, & che siano sempre inclinate alla ruina de gli huomini; brutte, dispiaceuoli, fetenti, con capelli serpentini, & occhi di fuoco; & per questo, essendo esse ministre di grandissimo ma le, ricoperte con la Maschera, noteranno il Tradimento, che è un effet to nociuo, & luttuolo, ricoperto con apparenza di bene; & però hà la detta Maschera, i Capelli biondi, & nicci, che sono i pensieri finti, per ricoprir la propria sceleraggine, & mantener celata la calamità, che preparano altrui. Il che notano i Serpenti, che sono tutti ueleno, & tossico; & i Capelli serpentini, che appariscono sotto al uelo, dimostrano, che ogni Tradimento alla fine si scopre, & ogni mal pensiero

# Lifero & l'Arronagua jo fortano, che il Trat

DONNA, uestita di nero; nella destra mano tiene un Pugnaleignudo, insanguinato, con gli Stiualetti ne predi, & in terra dietro alle spalle un sara un Vestimento d'Oro, & diuerse Gemmepretiose.

Vestesi la Tragedia di color nero, per essere tal habito maninconico, & conuencuole à questa forte di Poessa; non contenendo essa altro, che le calamità, & le ruine de Principi con morti uiolente, & crudeli a

il che dimostra il Pugnale insanguinato.

Et sù questa Poesia ritrouata da gli antichi per molte ragioni, ma principalmente per ricreare, & confortare gli animi de Cittadini, si quali hauessero potuto pensare per considenza di se stessi di douer arriuare alla Tirannide, & al reggimento de gli altri huomini, toglieno do loro la speranza di buon successo, con l'essempio delle infesicità de gli altri, che, à queste arriuati, si sono sabricate grandissime calamina. dal che si conchiude, esser bene, contentarsi dell'honesta fortuna, & senz' altra pompa uiuere allegramente con quei pochi commodi, che partorisce la debole fortuna de semplici Cittadini.

Infegna ancora à Principi, & Signori, à non violentar tanto il corfo della loro grandezza co'l danno de Cittadini, che non si ricordino, che la loro fortuna, & la uita stà spesse quote riposta nelle mani de.

Vassalli.

Il Pugnale insanguinato, dimostra, che non le morti simplicemente, ma le morti violente de Principi ingiusti sono il soggetto della Tragedia. &, se bene dice Arist. nell'Arte Poetica, che possono essere le Tragedie senza auuenimento di morte, ò spargimento di sangue; con tutto ciò è tanto ben seguitare in questo caso l'uso de Poeti, che le han no composte di tempo in tempo, quanto i precetti, che ne dia un Filosofo, ancorche dottissimo.

Gli Stiualetti erano portati da Principi, per mostrar preminenza alla plebe, & à gli huomini ordinarij: & però s'introduceuano i Rappresentatori ad imitatione di quelli calzati con questa sorte di scarpe, & li dimandauano Coturni. Et dimostra, che questa sorte di Poema hà bisogno di parole graui, & di concetti, che non siano plebei, nè triguiali. Però disse Moratio:

Effutire leues indigna tragædia uersus.

DONNA, con allegro uolto, tenga con ambe le mani un Alcio neuccello, il quale stia dentro al suo nido, & un'altro ne uoli in

torno alla testa di essa.

Gli Alcioni fano il nido alla ripa del mare, comirabile arteficio, d'of ficciuoli, & spini di pesci assaipiccioli, & in tal modo intessato, & fortificato, che è sicuro ancora da colpi di Spada, hà forma simile alla Zucca, & non hà se non un picciolo pertugio, per il quale à fatica entra, & esce l'Alcione istesso, il quale sù presso à gli antichi Egittij indicio di Tranquillità, perche esso, per naturale istinto, conosce i tempi, & si pone à fare il nido, quando uede, che siano per continouare molti giorni tranquilli, & quieti: però, tirando di quì la metasora, dimandauano i Remani Giorni Alcionij quei pochi dì, che no era lecito andar in giu dicio, & attender alle Liti nel Foro.

# TRANQUILLITA.

DONNA, bella d'aspetto, la quale, stando appoggiata ad una Na' ue, con la destra mano tenga un Cornocopia, & con la sinistra le Falde de panni; per terra ui sarà un'Ancora arrugginita, & in cima al Palbero della Naue si uedrà una Fiamma di suoco.

Si appoggia alla Naue, per dimostrare la fermezza; & tranquillità, che consiste nella quiete delle onde, che, non la solleuando, fanno,

che sicuramente detta Donna s'appoggi.

Il Cornocopia, dimostra, che la tranquillità del Cielo, & del Mare producono l'abondanza, l'una con l'arte delle mercantie, l'altra con la natura delle influenze.

L'Ancora, è instromento da mantenere la Naue salda, quando impe tuosamente è molestata dalle tempeste, gittandosi in mare; & però sara segno di Tranquillità, uedendosi applicata ad altro uso, che à quel-

lo di Mare,"

La Fiamma del fuoco fopra alla Naue, dimostra quella, che i na uiganti dimandano Luce di S. Ermo, dalla quale, quando apparisce fopra all' Albero della Naue, essi prendono certo presagio di uicina tranquillità.

# TRIBOLATION E:

DONNA, uestita dinero; sarà scapigliata; nella destra mano tes rà tre Martelli, & nella finistra um Core. (280

L'aestita di nero, perche parti neri & uscuri i pensieri altrui, i qua li continouamente macerano l'anima, & il core, non altrimente, che se sossiero martelli, i quali con percosse continoue lo tormentassero.

I Capelli sparsi, significano i pensieri, che si dissipano, & s'intrica-

no infieme nel moltiplicar delle tribolationi,& delirauaglio libita delle tribolationi, & delirauaglio libita delle tribolationi, & delirauaglio libita libi

# Cheate the first in a first armarico del bene altrus in the same

DONNA, macilenta, uestita di nero, & scapigliata, con la destra si strappi i capelli, & habbia alla sinistra mammella attactata una Serpe.

E' uestita di nero, perche i pensieri, che piegano à danno del prossimo, sono tutti luttuosi, & mortali, & fanno stare continonamente in dolore, & in tenebre, che ossuscano l'anima, & trauagliano il corpo.

Et però si strappa i Capelli dalla testa, essendo i suoi pensieri tron-

chi, & uolti finistramente con suo dolore, & fastidio

Il che medesimamente, ma con più chiarezza, dimostra il Serpe at taccato alla Mammella, il quale, come manda freddissimo ueleno al core, & estingue il calore, che manteneua l'huomo uiuo così questa tristitia affligge l'anima, & l'uccide, introducendo il ueleno per li sensi, che in qualche modo sentono le altrui felicità, & però ancora si die pinge macilenta.

Il Nibbio, hà tanto dolore del bene altrui, che si stende sino all'oddio de'proprij figli, come si è detto in altro luogo, & però si adopra

in questo proposito.

# V A L O R E.

Vomo, ignudo, con una pelle di Leone attorno, farà cinto da un gran Serpe, al quale con le mani stringa la gola, & lo suffochi: appresso hauerà una Volpe presa alla rete.

Il Valore, è una congiuntione della uirtù del corpo, & dell'animo insieme. però si dipinge uestito con la pelle del Leone, essendo questo animale audace nel prendere, & potente nel condurre à sine molte im prese difficili; &, come con la uirtù del corpo supera la forza altrui, (il che si dimostra nel Serpente, che uccide con le mani)così con quella dell'animo impedisce i passi all'astutia, & con mirabil prouidenza la tiene in modo, che non possono nuocere, nè pregiudicare ad alcuno.

però

Però gliantichi lo figurarono nella imagine d'Hercole, & lo dimandanano con nome di Vistà, non hauendo questa uoce, che è nata dal Valore, che si dice da pregi delle mercantie, uendendosi più delle altre cose quello, che è più raro, & che più si stima al che hà corrispondenza il prezzo, nel quale da se stesso si mantiene presso à gli altri Phuomo un loroso, l'officio del quale si esprime in un uerso di Virgilio, che dice si il il di contra da la la virgilia del contra del contra

Parcere subiectis, & debellare superbos.

Bru manifelta con l'uccisione del Serpente, che auuelena, & con tener serrata, & impedita la Volpe, che folo destreggiando inganna sen za gran nocumento.

offilling of R on ce Arit, reliling

HVo Mo, di età uirile, uestito d'oro; nella destra mano tiene una Ghirlanda d'Alloro, & uno Scettro, & con la sinistra accarezza un Leone, il quale gli si appoggia al finistro fianco.

All'età Virile si appoggia il Valore facilmente, perche suol per se stessa portare la fortezza dell'animo, & la robustezza del corpo: &, co me l'oro nelle siamme s'affina, così la perfettione dell'huomo s'acqui sta nelle siamme de gli odij, nudriti ò dall'inuidia, ò dalla fortuna.

Gli si sa lo Scettro, perche al Valore si deuono di ragione i Gouerni, & le Signorie ; & la Corona d'Alloro, che sempre mantiene il uerde senza impallidirsi, dimostra l'officio dell'huomo valoroso, secondo il detto di Horatio:

Nil conscire sibi , nulla pallescere culpa.

perche la Pallidezza è segno ne'pericoli di poco ualore.

Il Leone, co'l quale si accarezza, dimostra, che è oprà di uero ualore, saper acquistar gli animi de gli huomini fieri, & bestiali, con prouocarli alla beneuolenza, spogliandoli con particolar garbo de costumi maligni, & delle maniere spiaceuoli.

# UANITA.

TOVANETTA, ornatamente uestita, con la faccia lisciata, por

ti fopra alla testa una Tazza con un Core. Salla de Man

fine perfetto, & stabile, per esser solo il fine regola delle nostre attioni, come dicono i Filosofi. Et, perche il uestire pomposamete, & il lissiar si la faccia si sa p sine di piacere ad altri, co intetione di cosa uile, & po co durabile: però questi si pogono ragioneuolmete p segno di Vanità.

El uanità medesimamente, scoprire à tutti il suo core, & i suo pen-

Nn sieri:

sieri: perche è cola, che non hà fine alcuno, & facilmente può nuocer restenza speranza di giouamento; però il Core si dipinge apparente so pra alla Testa. La pobaga di esta con esta esta

trecoleque la, cl. N. Z. Z. H. E. Z. Z. A. i. el en coleque

PAN MAD uccchia, rolla, & ridente; uestita del colore delle Rose secche; in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a da capto ui sarà una Pantera, palaccas a sessioni del colore delle Rose secche; in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a da capto ui sarà una Pantera, palaccas a sessioni del colore delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a da capto ui sarà una Pantera, palaccas a sessioni del colore delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a da capto ui sarà una Pantera, palaccas a capto delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un Vaso da beuere pien di uino a delle Rose secche in mano terrà un vaso delle secche in mano terrà un vaso delle secche in mano terra un vaso delle

Rappresentasi Vecchia, perche il troppo uino fa, che gli huomini presto inuecchiano, & diuentano deboli.

La Pantera, mostra, che gl'imbriachi sono suriosi, dicostumi crude li, & feroci, come sono le Pantere, le quali, come dice Arist, nell'histo ria de gli Animali, non si domesticano mai.

TVo Mo. de cià uinite, uellivo de oros nella de liva mana tiene pna La Chirlanda d'Allog O & Pro Feed O. We on la laille a accarezza un Leone, si quale gli in appor pia al finifico fauro.

del Torosperche, quado la Vacca appetifica il coito, (il che è foto per termine di tre hore) manda fuori grandisfimi mugiti, nel qual tem po non foprauenendo il Toro, (il che rare uolte auuiene) non fi fuol piegare à tal atto, fino all'altro tempo determinato; però stà il Toro continouamente desto à questa uoce, come racconta Oro Apolline; si gnificando forse in tal modo, che si deue ascoltar diligentemente quello in particolare più d'ogn'altra cosa, che è necessario alla duratione, & alla conservazione di noi stessi, in quel miglior modo, che è possibile. Et, perche meglio si conosca, si potrà dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potrà dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potrà dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potrà dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potra dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potra dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potra dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potra dipingere detta imagine, che tenga con ambe le mani le orecchie d'un Toro conoci si potra dipingere detta imagine de la conoci si potra dipingere de la conoci si po

Carli Mia beneur fenze , 10 got udli of pe ticolarg, the & coliumi

DONNA, che suoni un Lentoj & à canto ui sarà una Cerua.

# FECCHIEZZA.

O n n a, grinza, & canuta, uestita di nero semplicemente, e6 un ramo di Senicio in mano, pehe i fiori di questi herba sono di color pallido, & nella loro più alta parte diuetano come canuti μ & cadono.

# VECCHIEZZA.

ONNA, con la testa canuta, macilenta, & có molte crespe per la faccia, uestita di giallo, senza ornamento, tenendo nella man sini stra

fina un'Orologio da poluere, il quale stia nel fine dell'hora, & un paro di Occhiali, con l'altra appoggiandos ad un Bastone, insegnerà co'l dito detto Orologio, & terrà un piede alto, & sospeso sopra una fossa,

mostrando il nicino pericolo di cascarui dentro.

Cho la Vecchiezza fininuica la uista, le forze, l'ambitione, le bellez.

20, & le speranze, si mostra con gli Occhiali, co'l Bastone, co'l Vesti mento, con la Faccia, & con l'Orologio, che sti in fine, ouero del color della ueste, simigliate à quello delle frondi de gli alberi nell'Autuno, ouero dalla fossa, nella quale stà per cascare.

i Si pottà ancora dipingere, che tega in mano le Spine, ouero la Pianta d'alcune Role, le quali siano strondatte in gran parte; & languide.

a gli Le Li , di ingrentro rel der ono in cure per la nenderta.

ON NA, con l'ali alle spalle, in attordi correre; tenga un Sparuiero in capo con l'ali aperte. Il che è conforme ad un detto di Homero, doue si esprime una gran Vélocità col luolo dello Sparuiero.

erte Ganno fer and l'erat perole and insume & rabbiasdall'al-

to como terra il vagna. Lie arto di una ricrire e lara ueltra de rollo por de con habito spedito, con l'ali alle spalle, por cando in te sta i Talari, ouero Stiualetti, simili à quelli di Mercurio, con ella destra mano una Saetta.

I Talari, sono indicio di Velocità: però disse Virgilio di Mercurio:

Su torram rapido paritor cum flamine portant

oricini Seuterram, rapido pariter cum flamine portanti roc issum in La Saetta ancora, nel fuo moto uelocisfinia merita; che fe me faccia memoria in questo proposito com el ede, encedev ella ettima en que mon

Appresso hauera un Dellino, & una Velasquesta, perche fa andarue loce la Nauerquello, perche muoue se stesso uelocemente.

BETHE PERENCED ETT T

ONNA, armata, & uestita di rosso nella destra mano tiene un Pugnale ignudo, & si morde un dito della sinistra, à canto hà un Leone ferito, il quale stà in atto spauenteuple a sià pari i so

La Vendetta si rappresenta col Pugnale in mano, per dimostrare quell'atto spontaneo della volontà, che corre à uendicar l'ingiurie co lo spargimento del sangue; & però angoragi ueste di rosso.

a: Si dipinge Armata, perche per mezzodelle proprie forze facilmen te può l'huomo uendicar l'offese antido se peoperne

Et si morde il dito ; perche, chi è inclinato à uendicarsi, per hauer

memoria più stabile, si serue così del male spontaneo, che si sa da stello, per memoria del male uioleto, che proua p lo ssorzo de gli altri.

Il Leone, essendo serito, osserua mirabilmente il suo percussore, con lascia mai occasione di uendicarsi. Onde il Pierio racconta, che un giouane, compagno di Giuba, Rè de Mori, mentre il detto Rè anda-ua con l'essercito per li deserti dell'Affrica per cagione di prouedere alle sue cose, incontrandosi in un Leone, lo percosse con un dardo; se l'anno dapoi ripassando co'l detto Rè già spedito, per quel medesimo luogo, comparue il detto Leone, e, osseruando il giouane, che l'haueua ferito, andando con uelocissimo corso frà la gran moltitudi ne de Soldati, miserabilmente lo lacerò, partendosi senza offendere alcun'altro, solo sodisfacendosi d'hauer uendicata la uecchia offesa. Però gli Egittij dipingeuano nel detto modo il Leone per la uendetta.

#### u pa ( pago prompti pli pagi lipinos pa un O ujo de controlido pago de controlido de c

Don MA, armata, con una Fiamma di foco fopra all'Elmo, haue rà mozza la finistra mano, &, tenendo gli occhi fissi al tronco del braccio, dimostri con l'aspetto tunbato manineonia, & rabbia; dall'altra mano terrà il Pugnale, in atto di uoler ferire; sarà uestita di rosso & à canto hauerà un Coruo con uno Scorpione in bocca; il quale putt ga con la punta della coda il Coruo nel collo.

L'Armatura, dimostra, il ualore, & la fortezza del corpo esser ne-

cessaria alla uendetta de danni riceuuti. V. ... Carinea scolurala a

Il Fuoco, è indicio del moto, & del feruore del sague intorno al core, per ira, & per appetito di uedetta. A che corrispo de l'aspetto turbato.

Et guarda il tronco del braccio, perche non è cosa alcuna, che inani mi maggiormete alla Vedetta, che la memoria fresca de dani riceunti.

Et però è dimostrata col Coruo, punto dallo Scorpione. dal che l'Alciato tira un suo Emblema, dicendo:

Raptabat nolucres captum pede Cornus in auras

Scorpion, audaci pramia parta gulae.

La stati de Aft ille', infuso sensim per membra ueneno gula «Att al O e e Raptorem in Stygiae compulit ultor aquae. Visio e esta compulit ultor aquae. Visio e esta compulit ultor aquae.

Ipfe peris, propris succubuitq. dolle.

PERITA.

DONNA, risplendente, & di nobile aspetto, uestita di color bian co pomposamente, con la chioma d'oro, nella destra mano tenem do uno specchio ornato di gioie, nell'altra una Bilancia d'oro, il il. La conformità, ouero egualità, che hanno le cose intelligibicon l'intelletto, si dimanda da Filosofi con questo nome di Verità. &, perche quel, che è vero, è buono, & il buono è priuo di macchia, & di lordura; però si veste di bianco la Verità; aggiungendosi, che ella è si mile alla luce, & la bugia alle tenebre. Et à questo alludeuano le parole di Christo Signor nostro; quando disse, Quel che ui dico nelle tenebre, narratelo nella luce; cioè, Quel, che dico innanzi alla pienezza del tempo, che sia scoperta la uerità delle Profetie in me, ditelo uoi, quando sarò salito al Cielo, che sarà riuelato, a aperto il tutto. Et però egliancora è dimandato, & Luce, & Verità: onde lo splendore di questa Figura, & il uestito, si può dire; che si conformino nel medesimo significato.

Et lo Specchio insegna, che la Verira all'hora è in sua persettione, quando, come si è detto, le cose sensibili si conformano con quelle, che si uedono dall'intelletto: come lo Specchio è buono, quando rende la uera forma della cosa, che ui risplende. & è la Bilancia indicio

diquelta egualità. 19

# .co. v ivi viena na polizimino della men-

dimostrare, che esta deue esser ricoperta, & adornata in modo con le parole, che non si leui l'apparenza del corpo suo bello, & delicato, che di se stesso di che sono si leui l'apparenza del corpo suo bello, & delicato, che di se stesso di che di con di con

# nt pur tito full there goters, taine no in quello mo-

Ton v b A. come si d'deito, renendo nella destra mano il Sole, &

Il Sole le si dà in mano, per l'istessa ragione, che si è detta di sopra

rdello Splendore. spire

Et il Tempo nella mandinistra, significa, che à lungo andare la Veirità necessariamente, si fropre, & apparisce. & però è dimandata Figliuola del Tempose in lingua Greca hà il significato di cosa, che non stà occolta.

# verita.

IOVANETTA, ignuda, tiene nella destra mano uicino al cofre un Persico con una sola Foglia; & nella sinistra un' Orologio da polucresona sinistra di al sola del constanta del constant

Il Perfico è antico l'eroglifico del Core, come lá fua Foglia della Lingua; & si è usato sempre in mol ti simili propositiper la similitudine, che hanno con l'uno, & con l'abrance infegna, che deise pffete congiunto il Core & la Lingua come al Persoo ra la fua Hoghia! acció che quello, che fidices habbia forma o &dapparenza dil Welità.

Et l'Orologio, è in luogo del Tempo, che fro detto nell'altra; lor bre, narritelo nella luce; cioè, Quel, che dico inconni alla pienera

del tempo, che fia fe Acets: Mull I D' i si elo quando farò falico al Cieto, che farà vun ro.

ONNA, con un Libro nelta desfremiano, le nell'altra con vna Verga, & una Lucerna accela; in terra ui fara una Grue, che fo stenga un Sasso co'l piede. defimo fignificato.

E'tanto in ufo, che fa dica Vigilante & Suegliato un'huomo di Ipirito uiuace, che, fe bene hà preso questo nome della Vigilanza de est occhi corporali, nondimeno il continuo ufo fe l'eiguafi convertito in natura, & fatto fuo: però l'una, & l'altra Vigilanza & del corpo, & dell'animo uien dimostrata nella presente Figura; quella dell'animo nel Libro, dal quale apprendendosi le scienze si fà l'huomo uigilante, & desto à tutti gl'incontri della Forguna, por l'agitatione della mente, contemplando; & la Verga sueglia un corpo addormentato, come il Libro, & la Contemplatione destano le spirtisonno lentis però del corpo, & dell'animo s'intende il detto della Cantica : Ego dormio, cor meum uigilat. le parole, che non 'i leui l'apparenta del corn du s

Et le Grui insegnano, che si deue star nigilante in guardia di se medesimo, & della propria uita: perche, come si raceonta da molti, quando uanno insieme per riposarsi sicuramente, staiutano in questo modo, che, tenendo una di esse un sasso co'l piede raccolto, l'altre, sin che il fasso non cade, sono sicure di ester custodite per la nigitanza delle compagne; & cadendo, che non autiene, fe non nel dormire di det te guardie, esse al rumore si destano; & se ne suggono uia. 10211

La Lucerna, dimostra, che Vigilanza propriamente s'intende in quel tempo, che è più conveniente al ripolo, & al fonno però si dimandauano da gli antichi Vigilie alcune bore della Notte, nelle quali i Soldati erano obligati à star uigilanti per sicurezza dell'essercito : & tutta la notte si spartiua in quattro Vigilie, come dice Cesare nel pri-

mo de'suoi Commentarij.

# VIGILANZA

ON MA, uestita di bianco, con un Gallo, & con una Lucerna in mano; perche il Gallo si desta nell'hore della notte all'esferci-

287

ció del luo canto, ne tralafcia mai di ubbidire à gli occolti ammacftramenti della Natura, cost infegnando à gli huomini la Vigilanza.

Et la Lucerna; mostra questo medesimo, usandosi da noi, acciò

che le tenebre non siano impedimento alle attioni lodeuoli.

Trefer of the tree personal and ardice meiser

Et però si legge, che Demostene, interrogato, come haueua fatto à diuentar ualente Oratore, rispose, d'hauer usato più l'olio, che il uino, intendendo con quello la uigilanza de gli studij, con questo la connolenza delle delicie.

# VIGILANZA!

# -sidded eleup allaby I GIL A NIZIA.

DONNA, che stia in piedi, con un Campanello in mano, & con un Leone uicino, in atto di dormire con gli occhi aperti.

La Campana, infromento facro, si è ritrouato per destar non meno gli animi dal sonno de gli errori con la Penitenza, alla quale c'inuita, chiamandoci al Tempio, che i corpi dalle piume, & dalle commodità del dormire.

"Il Leone, su presso à gli Egittij indicio della Vigilanza: perche, come racconta il Pierio, nonapre mai interamente bene gli occhi, se non quando si addormenta a e però lo figurauano alle porte de'Tempis, mostrando, che in Chiesa si deuc uegliar con l'animo nell'Orationi, se bene il corpo par , che dorma alle attioni del Mondo.

#### U I L T A'.

ONNA, maluestita, giacendo per terra in luogo sangoso, & bintro, tenendo in mano l'uccello Vpupa; & mostri non hauer ardire d'alzar gli occhi da terra; standogli appresso un Coniglio.

non ardisce quello, che potrebbe conseguire con la sua lode, senza muoversi à tale opinione de se sessionale a con la sua lode, senza muoversi à tale opinione de se stessio dalla credenza, che egli habbia di oprancon uirtù: & però si rappresenta la Viltà in una donna, che giace per terra. E mal uestita, estendo ordinariamente le donne più facili de gli huomisti mancar d'animo nelle attioni d'importanza.

11

Il Vestimento stracciato i nota, che in un uile non ui sia pensiero di addobbar il corpo suo, per dubbio di non poter sostenere quella grauità, & quei costumi, che richiedono i panni, ouero per quel detto triviale, che si suol dire: Andaces fortuna innat, timidosq. repellit ; &: non hauendo ardire l'huomo per uiltà offerirsi ad imprese grandi se ne stà frà il fango d'una fordida uita, senza uenir mai à luce, & à co-s gnitione de gli huomini, che lo possono souvenire delle cose necessarie,

L'Vpupa, si descriue da diuersi Auttori per Vccello utilisimolo nuel trendosi di sterco, & altre sporcitie, per non hauere ardire mettersi

à procacciare il cibo con difficoltà.

Il tenere gli occhi bassi, dinota humiltà, & poco ardire, come per

l'effetto si uede.

Il Coniglio è di sua natura uilissimo, & però conueniente in questo proposito. Si dice questo secondo l'opinione del Mondo, ma per non biasimare in conto alcuno l'humiltà Christiana, fondamento di tutte le uirtù, insegnataci da Christo Redentor nostro edella quale habbiamo detto di fopra.

#### PIOLEN Zanificio cara O un I concuienno, in atte di a ma e un

ONNA, armata, che al finistro fianco porti una Scimitarra? nella destra un Bastone, & con la sinistra leghi un Fanciullo, &

lo percuota.

vita, chioman locial Papu v cupi Violenza è la forza, che si adopra contro i meno potenti, & con impeto: & però si dipinge armata all'offesa d'un Fanciullo debole, & senza aiuto d'alcuna parte. Così diciamo esser uiolento il moto della pietra gittata in alto contro al moto datogli dalla natura ; del Fiume, che ascenda, & d'altre cose simili, le quali in questi moti poco durano : perche la natura, alla quale l'arte, & la forza finalmente ubbidisce, le richiama, & le fa facilméte secondare la propria inclinatione. I I T or.

# VIRGINITA'.

JOVANE: pallida, & alquanto magra, dibello, & gratiofo Jaspetto, con una Ghirlanda di Fiori in capo, uestica di bianco. & fuoni una Citara, mostrandosi piena d'allegrezza, seguendo un Agnelmore moderate actions a librar don loim mezzoad un prato.

Si dipinge Giouane, perche dalla sua giouentù si misura il suo trion

fo, & il suo prezzo per la contraria inclinatione di quell'età.

La Pallidezza, & Magrezza sono indicij di digiuno, & di peniten-22: & sono due particolari custodi della Virginità enta dil e primate

189

Ha il capo chito di Fiori; perche, come dicono i Poeti, la Virginità non è altro, che un Fiore il quale, subito che è colto, perde tuttalla gratia, & la bellezza.

Segue l'Agnello, perche tanto è lodeuole la Virginità, quanto se ne uà seguendo l'orme di Christo, che su il uero essempio della Virgi-

nità, & il uero Agnello, che toglie i peccati del Mondo.

Il Prato uerde, dimostra le delttie della Vita lasciua; la quale comincia, & finisce in herba, per non hauer in se Frutto alcuno di uera contentezza, ma solo una semplice apparenza, che pos si secca, & sparisce, la quale è dalla Virginità calcata con animo generoso, & allegro: & però suona la Cetera.

# or road a coll will g Ru Go ( u. N) . I. h.T.

I o v A N E T T A, lalquale accarezzi con le mani un'Alicorno, Iperche, come alcuni feriuono, questo animale non si lascia pren dere, se non per mano di Vergine.

#### -sir unear arthio digeophilipe in the policy (optional) is a reference. The control of the contr

DONNA, d'età matura, con habito d'oro, & nella destra mano con uno Scettro, nella sinistra con un Libro, & siede sopra un Leo

ne, con la Spada al fianco.

Lo Scettro; il Libro, & il Leone, dimostrano, che à questa, che è l'età perfetta dell'huomo, si aspetta di consigliare, di risoluere, & di determinare con grandezza d'animo le cose, circa alle quali possa hauer luogo in qualche modo la Virtù.

# and the first terminal property of the profit of the profi

Giovanet Ta, alata, & modestamente uestita; sarà coronata di Lauro, & in mano terrà un ramo di Quercia, con un motto nel

Lembo della Veste, che dica , Medio tutissima.

Disse Silio Italico nel tredecesimo lib. della Guerra Cartaginese, che la Virtù istessa è conueniente mercede à se medesima: & si conformò con questo detto all'opinione de gli Stoici, che dicenano, suor di lei non essere cosa alcuna, che la possa premiare a bastanza. Et sù da gli Antichi dipinta così; perche, come la Quercia resiste à gl'insulti delle tempeste, immobile, così la Virtù resta immobile à tutte le oppositioni de contrarij auuenimenti; &, come il Lauro, non perde mai le sue Frondi, & la sua uiridità sempre co'l medesimo uigora, & có l'istessa gratia si manisesta, & dalla uiridità istessa tira il proprio nome.

)

290

Il Motto, dimostra, che quelle attioni solo sono dependenti dalla Virtù, le quali hanno le loro estremità, che sono, come fosse l'huó: mo cade, & s'immerge, cadendo dal suo diritto sentiero però disse Horatio:

ng. / ht. Est modus in rebus, sunt certi denis, sines, an annuagat has i Quos ultra, citras, nequie consistere rectum. on a two him and a positiones i and other constant of the constant of t

# VIRTVHEROILOMA ACCIONAL ACCION

SI dipinge per la Virtù heroica un'Huomo uecchio, barbato, tutto ignudo, appoggiato ad una Claua, con una pelle di Leone intorne alle braccia, & col'motto, Firtuti Augusti , A TI SI A FOI

#### VI Router to or disequones, such

DONNA, uestita d'oro, piena di maestà con la destra mano ties ne un'Asta, & con la sinistra un Cornocopia, pieno di uarij Frutti, con una Testudine sotto à piedi.

Il uestimento d'oro, significa il pregio della uirtù, che adorna, & nobilita tutto l'huomo.

#### v 1 . 1 . Til often adsiste ni opostas s

NA Giouane, d'afpetto bello. & gratioso, con l'Ali alle spalle, forto à piedi con un Cornocopia; & nella destra mano con una Corona di Lauro, & innanzi al petto gli si ueda risplendere il Sole. Questa imagine è così dal Ruscelli dipinta nelle sue Imprese.

Etl'Ali d'mostrano, che è proprio della Virtù, di Mzarsi à uolo so pra il commune uso de gli huomini uolgari, per gustar quei diletti, che non si prouano da persone basse; ma solo dalle più nobili, i quali, come disse Virgilio. sono alzati sino alle Stelle dall'ardente Virtù & diciamo, che s'innalza al Cielo, chi per mezzo della Virtù si sa chiaro, perche diuenta simile à Dio, che è l'istessa Virtù, & bontà.

Il Sole, dimostra, che, come dal Cielo illiumina esto la Terra, così dal core la Virtù diffende le sue potenze regolate à dar il moto, & il uigore à tutto il corpo nostro, che è Mondo picciolo come dissero i Grecis & poi per la Virtù s'illumina, scalda, & auuigora in maniera,

che

che buona parte de Filosofi antichi la filmarono bastate à sopplire alle sodisfattioni , & a gusti, che nella uita humana possono desiderarsi. Et perche Christo Signor nostro si dimanda nelle Sacre Lettere Sole di Giufticia, intendendo quella Giuftitia universalissima, che abbraccia quete le Virtus però si può dtre, che, chi porta esso nel core, hà il primo & principal ornameto della Virtu uera, & perfetta.

naffiga te tent alla uerità delle cofe. Da quello . . 311 notion a Tau R. o. Le One To, & che più agenolatt i factia fire estidatequanti for est delle natura, fepolof theffer as a comprise the conquer

ONNA, coperta di bella armatura; nella destra mano terrà l' Aftan & nel braccio finistro lo Scudo, dentro al quale sarà dipintoun Elce, per cimiero, porterà una Pianta d'Alloro, minacciata, ma non percolla dal Futmine, con un motto, che dice; Nec forte, nec fato. Victu, come guerriera, che di continouo co'i Vitio, suo inimico, combatte; si depinge armata, & co'l Fulmine, il quale come Plinio racconta, non può con tutta la fua uiolenza offendere il Lauro, co me la nirtù nó può essere offesa da qual si uoglia accidente disordinato.

L'Elce, ch'e dipinto dentro allo Scudo, altro non fignifica, che Virtu ferma, & postante : Questo è Albero solo fruttifero . & inquan to alle radici profondo; hà i rami, & le foglie ampie, uérdeggianti, & quanto più vien reciso , tanto più germoglia, & prende maggior nigore, anzi, quanto più è scosso, & travagliato, tamo più cresce, & con maggior ampiezza spande i rami. però si assomiglia alla Virtù, la quale nelle tribolationi, & ne'trauagli principalmente si scopre.

Gli si può dipingere à canto ancora un'Istrice, il quale non sà altro preparamento per difender la uita fua, che di ritirarsi in se medesimo; & difenderfreon le fresso, cometa Virtir da se stella si difende . & in se medelima confida, per superare ageuolmente ogni incotro di sinistro accidente. Es forle à riò alludea Horatio dicendo di nascondersi neldardo de la la la radio. la propria Virtù.

outille a and alorsia Pno de cinque Sentimentiagel o ma at an analyman on who und willing the mantioner & accretion to calon, I as no, & qua

Her Honell's somo Fixer, I dice not herbe. Ce

ge in interdention & debugoros & t Vicilia n. Hopiemenand altro. TIOVANETTO, che nella destra mano tenga un'Auoltoio:così Ilo rappresentauano gli Egittij, come racconta Oro Apalline; nella finistra terrà uno Specchio, & fotto al braccio, ò quiui vicino si uedrà uno Scudo, oue lia dipinta un'Aquila, con due, ò tre Aquilette, che si specchi nel Sole, co'l motto, che dica . Cognitionis uia. Quali

e Los pecchio, dimostra, che quelta nobite qualita non l'astro, che una apprensione, che sa l'occhio nostro; il quale è risplendente, come lo Specchio, ouero diafane, come l'acqua delle forme accidentali usisbili de corpi naturali, & le riceue in se non altrimete, che le riceue la Specchio, porgendole alla memoria. & alla fantasia, le qualifanno l'apprensione, se bene molte uolte salla. Et di qui nasce la dissiostà nelle icles ze, & nelle cognitioni appartenenti alla uerità delle cose. Da quelto Aristotele giudicò la nobiltà diquesto Sentimento, & che più ageuolte nelle soltanze delle cose istesse, se in cauano poi alla luce con que sti mezzi dell'intelletto.

L'Aquila ha per costume, come raccontano i diligenti osseruatori, di portare i suoi Figliuoli uicino al Sole, per sospetto, che non gli siamo state cambiate; &, se uede sche stiano immobili, sopportando so spendo e, li raccoglie, & li nudi sces ma, se troua l'econtrario some parto alieno li scaccia da che s'impara, che questa singolar potenza, quando non serua per sin nobile, & per essercitio d'operation sodeuo li, torna in danno; & in uituperio di chi l'adopra. Er sorse questo sine durò nell'Italia. & nell'Europa per molti anni, mentre dura con le seditioni de Vandali, che i Signori principali; si quali hauessero manicato di debito, ò con Dio, ò con gli huomini, si faceuano accecari, acto che unuessero in quella miseria, come in conceniente supplicio.

2. Si può ancora uicino à quelle imagine dipingere il Lupo Ceruiero da Latini dimandato Lincio, per l'acutezza del fuo uedere: agam non del la latini dimandato Lincio, per l'acutezza del fuo uedere: agam non del la latini del la constano di un elle nel superiori del la latini del latini del latini del la latini del latini del

# Gli si può dipie grant care especie e sa est in a preparamento per difendi, la dita in a che di riversi in la nece

DONNA, weltita di uerde, con una Ghirlanda in capo di Semi previuo, e nella destra mano con un Mazzo della medesima her bas sopra del quale ui sissimo Fenice scon la sinistra viene una Tazza, dando da bere ad un Fanciullo.

Quello, che da'Latini fi dice nell'huomo Vinere, fi dice nel herbe, & nelle piante Virere: & la medesima propositione, che è stà le parole, è ancora frà le cose significate da esisperche no è altro la Vita nell'huo mo, che una Viridità, che mantiene, & accresce il calore, il moto, & qua to hà in se di bello, & di buono; & la Viridità nelle piante non è altro, che una Vita, sa quale mancando, manca il nodrimento, il colore, se se glie, & la uaghezza: Però l'herba, che tiene nella mano; & nel caposque sta Imagine si dimanda Sempreniua; & l'età prospera nell'huomo, si chiama Viridità, & da Virere parola Latina si sono chiamati glishuomini viri: però no si sarà senza proposito inghirladata di quest' herba.

Quale il medesimo dimostra il uestimento uerde; &, come dell'her be non si attende altro, che la uiridità, così nell'huomo non è bene al cuno (parlando humanamente,) che si debbia anteporte alla uita istesfa, la quale non è inconueniente fine di se medesima. ibb annab 6 al

L'Historia, ò fauola che sia, della Fenice, è tanto nota, che non ha bisogno di molte parole: Et si prende per la Vita lunga, & ancora per

l'Eternità rinuouando se medesima, come si è detto.

70 Il Fanciullo, che beue, fignifica, che la Vita fi mantiene con gli alimenti, & con la dispositione. gli alimenti la nodriscono, & si prendono per la bocca, ouero per la parte superiore: & la dispositione la fà durate, & deue essere in tutto il corpo, come è l'età tenera de fanciulli, che erescono. Et sa questo proposito quel che si è detto della Salute. radillas cossita chà dilfententente

## . N. N. W. H. W. T. I W. Seri, & plicher.

Don wa, che si posi co piedi nel mezzo d'una Ruota di sei Rag-gi, la quale stia in piano rotondo sopra un piedestallo in modo fermato, che non pieghi nè dalla destra, nè dalla finistra parte; Terrà in una mano il Sole i nell'altra la Luna.

. Sono tantis tanto uarij i casi della humana uita che per la moltitudine, & nelle penne, che scriuono, & ne gli intelletti stessi, che discor rono fanno confusione, parendo impossibile arrivare à tanti individui, che con molte uniformiattioni pollono generat scieza di se stessi:pur da tutti questi si raccoglie quasi in Epilogo, che la uita è incerta, uolu bile. & però si mostrano nella Luna, & nel Sole le cagioni superiori ne ceffarie, & nella Ruota le inferiori accidentali. Et, fe bene la Sorte, ouero la Fortuna non à cofa alcuna fuor de gli auuenimenti stessi, cha nengono di raro, & fuor dell'intentione di chi opera; con tutto ciò l'animo noltro per lopià eroppo credulo in quello oue si troua interes; sato, hà dato facilmete luogo di Signoria particolare in se stesso à que sta imaginata deità; & di quelle cose alle quali non sà assegnar la cagio ne, ne dà alla Fortuna o la colpat, o la lode. Et diciamo, che la Ruota fignifica gli auuenimenti, che hanno cagione inferiore, & accidentale, cioè di Portuna, la quale com la Ruota fi di pingea da gli Antichi, perche uolge, & riuolge à suo piacere gli Stati, & le grandezze. tell', refor "the vina, tor endo la defera mano alta, & feetagia

#### Take to a contract of the state of the contract of the contrac 't alt guale non lafeir abbaffare i penfie

CO No due le strade, che conducono alla felicità; & queste sono diuerfamente seguitare, secondo la diversità ò delle inclinationi, ò delle ragioni persualiue: & si significano con nome di Vita Attiua, & Sila

di Contemplatiua: & furono ambedue appronate da Christo Saluator Nostro nella persona di Marta, & di Maria . Et se ben questa à quella, che staua occupata nelle attioni ; su preferita, con tutto ciò ancor es sa è degna della sua sode, & de suoi premij. pago ni propostapp et ch

fa è degna della sua lode, & de'suoi premij. Dunca di a conclupat et al Si dipinge dunque la Vita Attiua con un Cappello grande in testa, & una Zappa in spalla, con la sinistra mano appoggiata soprà il menico di uno Aratro, & appresso con alcuni instromenti d'agricoltura ;
perche, essendo l'Agricoltura la più necessira attione, che si faccia per
conseruatione dell'huomo con essercito delle membra, & con distrat
tione della mente, mantenendosi per ordinariogli huomini di Villa
con l'ingegno ossuscato, potranno questi soli instromenti dimostrat
quel tutto, che si appartiene ad una indistinta cognitione di quelle cofe, alle quali l'industria stimolata dalla necessità, hà diligentemente
aperta la uia in tanti modi, in quanti si distinguono le arti, & gli essercitij manuali.

Michelangelo Buonaruoti rappresentò per la Vita Arriua alla fer poltura di Giulio Secondo, Lia, figlia di Laban, ch'è una Statua con uno Specchio in mano, per la confideratione, che si deue hauere per l'attioni nostre, e nell'altra una Ghirlanda di Fiori, per le Virru, che ornano la uita nostra in uita, & doppo la morte, la sanno gloriosa. Come rappresenti la Contemplatiua, si dirà in quella, che di sanno gloriosa.

#### Checoninoles un . N. U I T I A A T I U

บ้านการเลาไป เกาะเลาได้ เกาะเลาได้ เกาะเลาได้เกาะเลาได้

ONNA, con un Bacino, & con la Mescirobba, in atto di mescel re dell'acqua, co'l motto del Salmo, Fiducialiter agam, & non ta mebo. Questa dà un poco di cenno, chesi deuono far le attioni con le mani lauate, cioè senza interesse, che imbrattano spesse uolte la Famas & con considenza di buon successo per diujna bontà, & che Iddio così prospera i successi delle nostre attioni, egoni sub rilosi canb sil così delle nostre attioni, egoni sub rilosi canb sil così delle nostre attioni.

#### VITA CONTEMPLATINAL ALIE SO SE DE

A Vita Contemplativa si dipingeuarda gli Antichi Donna colluiso volto al Cielo con molta humiltà, & con un raggio di splendore, che scendendo l'illumina, tenendo la destra mano alta, & stesa; la sinistra bassa, & serrata, con due picciole Aletteinicapo, le quali signisi cano la elevatione dell'intelletto, la quale non lascia abbassare i pensie ri alle cose corrottibili, oue s'imbratta bene spesso la nobiltà dell'anima, & la purità delle uoglie caste, però si dipinge, che mirial Cielo, donde esce lo splendore, che l'illumina, perche l'hauer l'anima atta

295

alla contemplatione, è dono particolare di Dio, come affermo Dauid, dicendo, Domine, adiuna me, & meditabor in instificationibus tuis.

Stà con humiltà, perche Iddio resiste à superbi, & sa gratia à gli

humili.

L'una mano stesa, & alta i l'altra serrata, & bassa, dimostrano la rilassatione della mente ne gli alti pensieri del Cielo, & la parcità intorno alle basse uoglie terrene.

#### UITA CONTEMPLATIVA.

ONNA, ignuda, che stenda una mano aperta uerso il Cielo, & con l'altra tenga un Libro, nel quale sia scritto il motto tratto

dal Salmo, Mibi, adherere Deo, bonum eft.

Michel Angelo, come si è detto dell'Attiua, sa una Statua di Rachele sorella di Lia, & siglia di Laban, per la Cotemplatiua, con le ma ni giunte, con un ginocchio piegato, & co'l uolto par che stia leuata in ispirito. Et ambedua queste Statue mettono in mezzo il Moisè tanto samoso del già detto Sepolcro.

### VITTORIA DE GLI ANTICHI.

DONNA, di faccia Verginile, & uoli per l'aria, con la destra mano tenga una Ghirlanda di Lauro, ouero di Vliuo, & nella sinistra una Palma, con l'Aquila sotto à piedi, la quale tiene nelle zampe un ramo pur di Palma, & il uestimento si farà di color bianco, con la

Clamidetta gialla . 1863

-11 1 21

Il Lauro, l'Vliuo, & la Palma, furono da gli Antichi usate per segno d'honore, il quale uoleu ano dimostrar douesti à coloro, che haues sero riportato un toria de gli inimici in beneficio della patria. Et le ra gioni sono dette da noi altroue, & sono tanto chiare per se stelle, che non hanno bisogno di esser replicate più d'una uolta.

Si fa in atto di uolare, perche canto è cara la Vittoria, quanto figni-

fica più manisestamente Valore emmente, & dominatore.

Questo medesimo significa ancora l'Aquila: & però, augurado buo na fortuna alle loro imprese, gli antichi Imperatori nelle insegne la dipingeuano, & la portauano insanza, per nudrire la speranza della Vittoria ne gli animi de'Soldati.

11 uestimento bianco, dimostra, che deue essere la Vittoria senza tin tura di Biasimo d'alcuna sorte, con prudenza di saperla usare dopo,

che si è conseguita. il che si mostra nel nestimento di giallo.

dicendo, Domine, adimerine, & medicalor in infolacionibas rais.
S.d. conbumited, a onaisimod ib allabam alla Re A green hall

PER la Vittoria si dipinge una donna salata, che nella destra tiene un Cornocopia, & nella sinistra un ramo di Palma, per la bassi rassi

Et quì sono le due sorti di bene, che porta seco la Vittoria, cioè, la Fama, ouero l'Honore, & la Ricchezza: & l'una, & l'altra per ragion di guerra si toglie per sorza di mano all'inimico.

#### Book of the Valle T T O Ritelle Manifestor

List or on it still soul

ONNA, uestita d'oro; nella destra tiene un Pomogranato, de nella sinistra un Elmo. Così la descriue Eliodoro, de la la Perche due cose sono neccessarie per conseguire la Vittoria, cioè la Forza, de la Concordia: questa, per ritrouar la uia, che le se assonder quella, per aprirla con animo coraggioso. La sorza, si mostra nell'Elimo, che resiste à colpi, che uanno per ossender la testa. de gli juggent uniti nel Pomogranato, il quale è ristretto con l'unione de suoi granel li scome gli huemini di ualore restringono in una sola opinione tutti i pensieri di mosti ingegni.

# U I T T O R I M. Nella Medaglia di Ottanio.

SI dipinge Donna, alata, che stà sopra una Base in piedi, con la Pass ma in una mano, & nell'altra con una Corona, & due Serpenti dall'una, & dall'altra parte, & con un'altro Serpe, che giacendo s'auolga intorno à gli altri due, con lettere, Asia recepta. Così si uede nella Medaglia di Augusto.

Il Serpente è indicio della Prudenza, come si è detto altroue, & si dipinge intorno alla Corona, perche dalla prudenza de Principi nasce bene spesso, & così si stabilisce per molti anni la Vittoria, &, come Base de nostri pensieri, aiuta à sostenere i pesi de nostri desiderij.

#### U. I. T T O R I A State Secretarion

ONNA, Giousne, alata, con la mano finistra porge in fuori un Caducco, fotto al quale si uede un Serpe, con lettere, Paci can gusta. Così si uede in una Medaglia di Claudio.

11 Caduceo, & il Serpe, fanno l'effercitic per molte esperienze, & la

scienza delle cose per molto studio posseduta conuenienti mezzi della legitima, & honoreuol Vittoria.

### VITTORIA NAVALE.

### citolo insuiballa Nella Medaglia di Vespasiano.

DONNA, alata, in piedi sopra un Rostro di Naue; nella destra mano tenendo una Corona, & nella sinistra una Palma, con let tere, Vistoria Naualis, & S. C.

## POLONTAL

NA Giouane, mal uestita, di rosso, & giallo; hanerà l'ali alle spatte, & à piede; sarà cieca, sporgendo ambedue le mani auanti, una più dell'altra, in atto di uolersi appigliare ad ogni cosa.

La Volontà, scriuono alcuni, che sia come Regina, la quale, sedendo nella più nobil parte dell'huomo, dispensi le Leggi sue secondo gli auuenimenti, ò fauoreuoli, ò contraris, che ò riporti il senso, ò persuada la ragione: &, quando, ò da questa, ò da questo uren malamente in formata, s'inganna nel commandare, & disturba la concordia dell'huomo interiore, la qual si può ancora sorse dire ministra dell'inteletto, à cui uolontieri si sottomette, per suggire il sospetto di contuma ce, & de'sentimenti; li quali uà secondando, acciò che non diano occasione di tumulto. & però su dall'Autore d questa, come credo, dipin ta con uestito pouero; se bene Xenosonte, conforme all'altra opinione, la dipinse molto ricca; come diremo poi.

Il color rosso, & giallo, cagionati presso al Sole per l'abondanza della luce, potranno in questo luogo, secondo quella corrispondenza, dimostrar la uerità, che è chiarezza, lume, & splendore dell'intelletto.

Si dipinge con l'ali, perche si dimanda co'l nome di Volontà, & perche con un perpetuo uolo discorrendo inquieta se stessa, per cercar la quiete; la qual non ritrouando con uolo ordinario uicino alla Terra, ingagliardisce il suo moto uerso il Cielo, & uerso Iddio; & però ancora à piedi tiene l'ali, che l'aiutano, sminuendo la timidità, & l'audacia.

La Cecità le conuiene; perche, non uedendo per se stella cosa alcuna, uà quasi tentone dietro al senso, se è debile, & ignobile; ò dietro alla ragione, se è gagliarda, & di prezzo. ONNA, uestita di cangiante; sarà alata, & con ambe se mani terrà una Palla di uarij colori and alata, & con ambe se mani

Volontà, è potenza, che muoue à desiderare le cose conosciute buone ; &, per non essere in lei stabilità ; tione la Palla di uarij colori, il uestimento di cangiante, & l'ali. Nwas, aint, inspiedi soprane Roben e Nie gin.

### meno rene rdo una Corone 🖰 en r VOLONT A. y inches , ...

ONNA, giouane, coronata di Corona Regale, con l'ali, come si è detto ; in una mano terrà un' Antenna con la Vela gonfiata, & nell'altra un Fiore d'Elitropio.

Si dipinge coronata di Corona Regale, per conformità di quello,

che se detto.

La Vela gonfiata, mostra, che i uenti de'pensieri nostri, quando stimolano la uolontà, fanno, che la Naue, cioè, tutto l'huomo interio-

re. & esteriore si muoua, & camini douc ella lo tiri.

Et lo Elitropio, che si gira sempre co'l giro del Sole, dà indicio, che l'atto della uolontà non può esfere giudicato se non dal bene conosciuto, il quale necessariamente cira detta Volontà à uolere, & à commandare in noi stessi: se bene auuiene alle uolte, che ella si inganni, & che fegua un finto bene in cambio del reale, & perfetto.

## VOLVTTA.

DO א א א, bella, & lasciua; terrà in mano una Palla con due ali , & caminando per una Strada piena di Fiori, & di Rose, hauerà

per argine come un Precipitio.

Non sò, che si possa con una sola parola della lingua nostra esprimer bene quello, che i Latini dicono con questo nome di Voluttà, la quale è un Piacere di poco momento, & che presto passa. Però si dipinge bella, & lasciua, & con la Palla dalle ali, la quale nola, & si uolge; & così con un sol nome tien doppia fignificatione di un sola effetto, simile à quello della Palla alata.

Questo medesimo dichiara la Strada piena di Fiori, & il Precipi-

tio uicino.

ONNA, uestita del color della Ruggine, con una mano sa ca-

rezze ad un Lupo, & l'altra tiene sopra uno Struzzo.

La Voracità nasce dal souerchio piacere, che sente il goloso nel man giare esquisite uiuande; & è prinadi quello stesso piacere, che da Ici s'aspetta, perche, attendendo sempre nuouo gusto di saporite uiuande, si affretta à dar ispeditione à quelle, che tiene in bocca, senza gustarle; &, così sempre facendo, consuma tutte le cose, & non ne gusta pur una; & sa come il Cane, che, per troppa uoglia di far caccia, precorre all'animale, & non l'uccide, però si ueste del color della Ruggine, la quale deuora il ferro; co'l Lupo appresso, & con lo Struzzo; perche l'uno ingoia i pezzi del ferro; l'altro, quello, che hà, tutto consuma in una uolta, senza pensare per la necessità del tempo da uenire deb ner leong in null end the stann book in a logger bully the

### VSANZA, O' CONSULTUDINE.

HVo мo, Vecchio, in atto di andare, con barba canuta, & ap-poggiato ad un Baltone con una mano, nella quale terrà ancora una Carta, con un motto, che dica, Vires acquirit eundo: porterà in spalla un fascio d'instromenti, co quali si essercitano le arti ; & uicino hauerà una Ruota d'arrotare Coltelli.

L'Vso imprime nella mente nostra gli habiti di tutte le cose, li con serua à'posteri, li sa decenti, & à sua uoglia si fabrica molte leggi nel

uiuere; & nella conuerlatione. not 215 ...

Ditte f. Et si dipinge Vecchio, perche nella lunga esperienza consiste la sua auttorità, &, quanto più è necchio, tanto meglio stà in piedi . Il che si accenna co'l morto, che tiene in mano, il quale è conueniente ancora alla Ruota; perche, se essa non si muoue in giro, non hà forza di consumare il ferro, ne di arrotarlo; come, non mouendou l'uso con effercitio del consenso commune, non acquista auttorità, ma, uolgendosi in giro, unisce talmente la uolontà in un uolere, che, senza saper assegnar termini di ragione, tiene gli animi uniti in una medesima occupatione, & constantemente ce li conserua . però fi dice, che le leggi della Consuetudine sono ualide, come quelle dell'Imperatore istesso: & in tutte le arti, & in tutte le professioni, per prouar una cosa dubia, si pone in consideratione l' Vso, nato dal contenso universale, quasi, che sia impossibile esser le cose diuerse da quello, che esso approua. Però disse Horatio, che le buone parole del Poeta si deuono prendere dall' Vso. Et in somma Pр

si nota, & si osserua in tutte le cole, asciò che non tenga niolato il decoro tanto necessario nel corso della ciuile conuersatione. & però por terà in spalla un fascio d'instromenti artificiali, secondo il capriccio del Pittore, non fi curando noi dargh in questo altra legge assor La Voriciti unici del lenerchiogia. cui le cerre l'orive rei

# giaro efquifice urcandes (se palaine) es de le destantes de la lacencera de la service en com que en de la fermante en companya en de la fermante en del de la fermante en de la fermante en de la fermante en de la fer

ONNA, uecchia, macilenta, & brutta; terra fotto il braccio manco un Bacile d'argento, & nella mano il Boccale, con alcune catene d'oro, & con l'altra mano sporgendola in sugri, mostri di contare alcune monete picciole. Nel che si accenna quello, in che con fiste l'usura, cioè, il presto di danari con certezza di maggior guadagno, che non conuiene, & fenza pericolo di perdita : però tione gli apgenti, che sono di molto prezzo stretti sotto al braccio, & pagati con poco prezzo, con pregiudicio al prossimo dell'utile, & à se dell'hono. re; essendo questa sorte di genti come infame condennata dalle leggi di Dio, & da quelle de gli huomini an a to the state of the

### TVO KO, V. cchip, in mod. wists, con book. portinte adua of collection at min of Told of ramia Corra, connectores, che diera de como le

ONNA, uestita di uestimento d'oro; in una mano terrà un Ramo di Quercia con le Ghirlande, & con le Frondi ; l'altra mano starà posata sopra alla testa di una Pecora, & in capo porterà una Ghirlanda di Spiche di grano . & the control of the control of

Si dimandano Vtili le cose, che sono di molto uso per aiuto dell' humana necessità: & queste appartengono à al uitto, à al uestito, che ci tengono ficuri dal freddo, & dalla fame ; ne' quali bisogni quello che più ciaiuta, diciamo ragioneu olmente effere più Vtile.

Però si dipinge questa imagine con la Pecora, la quale con la Lana ci riueste,& ci nodrisce con la carne, & col latte proprio.

Il medetimo fa l'Oro, che si trasmuta per tutti gli usi, & per ogni

forte di utilità. però si manifesta nel uestimento. . en pri doi nor fort

Et perche il Grano è la più util cosa, che creasse Iddio per l'huomo, delle sue spiche si corona; & il Ramo di Quercia co' suoi frueti, dinota questo medesimo, per hauer scampati dalla fame gli huomini ne' primi tempi, secondo l'openione de' Poeti. Et piacesse al Cielo, che non si potesse dire, che gli scampa ne gli ultimi nostrie. à tante calamità siamo horamai ridotti per col pa de'nostri erroria

### Z E L O.

Vom o, in habito di Sacerdote, che nella destra mano tenga una Sferza, & nella finistra una Lucerna accesa.

Il Zelo, è un certo amore della Religione, co'l quale fi desidera, che le cose apparteneri al culto Diuino siano esseguire co ogni sin cerità, prontezza, & diligenza. A che sare due cose accennate in que sta Imagine sono necessarissime, cioè, insegnare à gl'ignoranti, & correggere, & castigare glierrori. Ambe due queste parti adempi Christo Saluatore, scacciando quei, che saccuano mercato nel Tempio di Gierusalemme, & insegnando per tutto quel giorno in esso la sua dottrina, assimigliandosi questa, & quello conuenientemente con la Lucerna, & co'l Flagello, perche, doue ci percuote, non è chi sani, &, oue sa lume, non è chi oscuri. In nome del quale dobbiamo pregare, che siano tutte le nostre satiche cominciate, & sinite se-licemente.

### IL FINE.

IN ROMA.

Per 3li Harofi di Cin Ciglioni. M. D. XCIII.

เจ้าเป็นที่หลังให้มาก " การ การ " " " " " " แล้ว E ตุกร้า

SRIPPLIOCOORSI.

the sections and the sections of the section of the section

cieris i engolginhiodelleroi.

### REGISTRO.

\* \*\* \*\*\* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp

Tutti sono Fogli interi.



### IN ROMA.

Per gli Heredi di Gio. Gigliotti.

M. D. XCIII.

Con Prinilegio . Et con Licenza de' Superiori.

### ERRORI OCCORSI.

Acarte 7 un'Aratore un'Aratro.

Carte 280 alla finistra mammella un Serpe. aggiungasi;

& d'piedi ui sard un Nibbio magro.

Gli altri si rimettano al giudicio de' Lettori.



Mote Pierro Variocci, - culled Personno teucher of Raphael - 1446 - 1524.







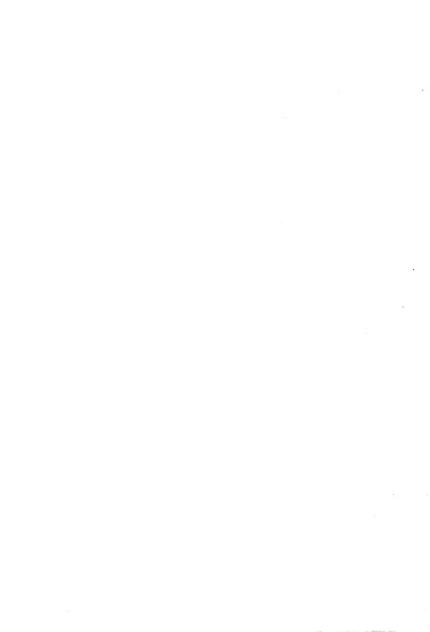







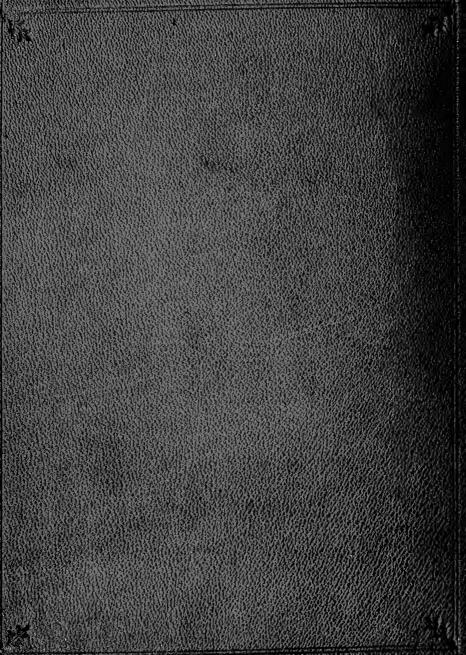